

1600

# OPERE

VOLGARI

DI

# GIOVANNI BOCCACCIO

CORRETTE SU I TESTI A PENNA

EDIZIONE PRIMA

VOL. XVII.



FIRENZE
PER IG. MOUTIER

PQ 4266 A1 1827 V.17

IMPRESSO CON'I TORCHI

DELLA

STAMPERIA MAGHERI

### **NINFALE**

# PIESOLANO

рı

#### GIOVANNI BOCCACCIO

RIDOTTO A VERA LEZIONE



PIRENZE
NELLA STAMPERIA MAGHERI
1834



#### NINFALE

## RIESOLANO

OSSIA L'INNAMORAMENTO

DI

#### AFFRICO E MENSOLA

#### PARTE PRIMA

I.

Amor mi fa parlar, che m' è nel core
Gran tempo stato e fatto n' ha suo albergo,
E legato lo tien con lo splendore
E con que' raggi a cui non valse usbergo,
Quando passaron dentro col favore
Degli occhi di colei, per cui rinvergo
La notte e'l giorno pianti con sospiri,
Che è cagion di molti miei martiri.

#### II.

Amor è quel che mi guida e conduce
Nell' opera la qual a scriver vegno:
Amor è quel che a far questo m' induce,
E che la forza mi dona e l' ingegno:
Amor è quel ch' è mia forza e mia luce,
E che di lui trattar m' ha fatto degno:
Amor è quel che mi sforza ch' io dica
D' un' amorosa storia e molto antica.

#### III.

Però vo' che l' onor sia sol di lui;
Poich' egli è quel che guida lo mio stile;
Mandato dalla donna mia; il cui
Valore è tal, ch' ogn' altro mi par vile;
E che 'n tutte virtù avanza altrui;
E sopr' ogn' altra è più bella e gentile:
E non le mancheria alcuna cosa
Se ella fusse un poco più pietosa.

#### IV.

Or prego qui ciascun fedele amante
Che siate in questo mia difesa, e scudo
Contra ogn' invidïoso e mal parlante,
E contro a chi è d' amor povero e ignudo;
E voi, care mie donne tutte quante,
Che non avete il cor gelato e crudo,
Prego preghiate la mia donna altera
Che non sia contro a me, servo, sì fera.

#### v.

Prima che Fiesol foss' edificata

Di mura, o di steccati o di fortezza,

Da molto poca gente era abitata,

E quella poca avea presa l'altezza

De' circunstanti monti, e abbandonata

Si stava la pianura, per l'asprezza

Della molt'acqua e ampioso lagume,

Che a piè de' monti faceva un gran fiume.

#### VI.

Era in quel tempo la falsa credenza
Degl' Iddii rei, bugiardi e viziosi,
E sì cresciuta la mala semenza
Era, ch' ogn' uom credea che graziosi
Fussero in ciel come nell' apparenza;
E lor sacrificavan con pomposi
Onori e feste, e sopra tutti Giove
Glorificavan qui siccome altrove.

#### VII.

Ancor regnava in quel tempo una Dea La qual Dïana si facea chiamare, E molte donne in devozion l'avea, E maggiormente quelle che servare Volean virginità, e a cui spiacea Lussuria, e a lei si volean dare: Costei le riceveva con gran festa Tenendole per boschi e per foresta.

#### VIII.

Ed anche molte ne l'eran offerte

Dalli lor padri e madri, che promesse
L'avieno a lei per voti, e chi per certe
Grazie o doni che ricevuti avesse.

Diana tutte con le braccia aperte
Le riceveva pur ch'ella volesse
Servar virginità, e l'uom fuggire,
E vanità lasciare e lei servire.

#### lX.

Così per tutt' il mondo era adorata
Questa vergine Dea. Ma ritornando
Ne' poggi fiesolani, ove onorata
Più ch' oltra v' era, lei glorificando,
Contar vi vo' della bella brigata
Delle vergini sue, che lassù stando,
Tutte eran ninfe a quel tempo chiamate,
E sempre gien di dardi e d' archi armate.

#### X.

Avea di queste vergini raccolte
Gran quantità Dïana del paese
Per questi poggi, benchè rade volte
Dimorasse con lor molto palese,
Siccome quella che n'aveva molte
A guardar per il mondo dalle offese
Dell' uom; ma pur quand' a Fiesol veniva,
In cotal modo e guisa ella appariva.

#### XI.

Ell' era grande e schietta, come quella
Grandezza richiedeva, e gli occhi e 'l viso
Lucevan più ch' una lucente stella,
E ben pareva fatta in paradiso,
Raggiando intorno a sè come fiammella,
Sì che mirarla non si potea fiso;
Con capei crespi, e biondi non com' oro,
Ma d' un color che vie meglio sta loro.

#### XII.

Ella più volte sparti gli teneva
Sopra lo svelto collo, e 'l suo vestire,
Ch' a guisa d' una cioppa il taglio aveva,
D' un zendado ch' appena ricoprire,
Sì sottil' era, le carni poteva,
Tutta di bianco senz' altro partire;
Cinta nel mezzo, e talora un mantello
Di porpora portava molto bello,

#### XIII.

Venticinque anni di tempo mostrava
Sua giovanezza, senz' averne un manco.
Nella sinistra man l' arco portava,
E'l turcasso pendea dal destro fianco
Pien di saette, le qual saettava
Alle fiere selvagge, e tal' or anco
A qualunque uom che lei noiar volesse,
O le sue ninfe, gli uccidea con esse.

#### XIV.

In cotal guisa a Fiesole venia

Dïana le sue ninfe a visitare,

E con bel modo grazïosa e pia

A sè sovente le facea adunare

Intorno a fresche fonti ed all' ombria

Di verdi fronde, al tempo che a scaldare

Comincia il sol la state com' è usanza,

E di verno al caldin facieno stanza.

#### XV.

E quivi le ammoniva tutte quante
Nel ben perseverar virginitate:
Alcuna volta ragiona d'alquante
Cacce che fatte aveva molte fiate
Su per que' poggi, seguendo le piante
Delle fiere selvagge, chè pigliate
E morte assai n'aveano, ordine dando
Per girle ancor dinuovo seguitando.

#### XVI.

Cotai ragionamenti tra costoro,
Com' io v' ho detto, tenía di cacciare,
E quando Diana si partia da loro,
Tosto una ninfa si facea chiamare
La qual fusse di tutto il concistoro
Di lei vicaria, facendo giurare
All' altre tutte di lei obbedire,
Se pel suo arco non volien morire.

#### XVII.

Quella tale da tutte era ubbidita
Come fusse Dïana veramente,
E ciascun' era d' un panno vestita
Di lin tessuto molto sottilmente:
Facendo co' loro archi d' esta vita
Passar molti animali assai sovente;
E qual portava un affilato dardo,
Più destra che non fu mai leopardo.

#### XVIII.

Era in quel tempo del mese di maggio,
Quando i be' prati rilucon di fiori,
E gli usignuoli per ogni rivaggio
Manifestan con canti i loro amori,
E' giovanetti con lieto coraggio
Senton d' amore più caldi i vapori,
Quando la Dea Dïana a Fiesol venne,
E con le ninfe sue consiglio tenne.

#### XIX.

Intorno ad una bella e chiara fonte
Di fresche erbette e di fiori adornata,
La quale ancor dimora appiè del monte
Cecer, da quella parte ove 'l sol guata
Quand' è nel mezzo giorno a fronte a fronte,
E fonte Aqueli è oggi nominata:
Intorno a quella Diana allor si volse
Essere, e molte ninfe vi raccolse.

#### XX.

Gosì a sedere tutte quante intorno
Si posono alla fonte chiara e bella,
Ed una ninfa senza far soggiorno
Si levò ritta, leggiadretta e snella,
Ed a sonare incominciò un corno
Perch' ognuna traesse; e poi quand' ella
Ebbe sonato a seder si fu posta,
Aspettando di Diana la proposta.

#### XXI.

La qual com' usata era così allora
Diceva lor, ch' ognuna si gnardasse
Che con null' uom facesse mai dimora,
E se avvenisse pur ch' uomo trovasse,
Come nimico il fugga in ciascun' ora,
Acciò che inganno o forza non usasse
Contro di voi; chè qual fusse ingannata
Da me sarebbe morta e sbandeggiata.

#### XXII.

Mentre che tal consiglio si teneva,

Un giovinetto, ch' Affrico avea nome,
Il qual forse vent' anni o meno aveva,
Senz' aver barba ancora, e le sue chiome
Bionde e crespe, e'l suo viso pareva
Un giglio o rosa, ovver un fresco pome;
Costui ind' oltre abitava col padre,
Senz' altra vicinanza, e con la madre.

#### XXIII.

Il giovine era quivi in un boschetto
Presso a Dïana, quando il ragionare
Delle ninfe sentì, che a suo diletto
Ind' oltre s' era andato a diportare:
Perchè fattosi innanzi il giovinetto
Dopo una grotta si mise ascoltare,
Per modo che veduto da costoro
Non era, ed e'vedeva tutte loro.

#### XXIV.

Vedea Dïana sopra all' altre stante
Rigida nel parlare e nella mente,
Con le saette e l'arco minacciante,
E vedeva le ninfe parimente
Timide e paurose tutte quante,
Sempre mirando il suo viso piacente.
Ognuna stava cheta, umile e piana
Pe'l minacciare che facea lor Dïana.

#### XXV.

Poi vide che Dïana fece in piede
Levar dritta una ninfa, che Alfinea
Aveva nome, però ch' ella vede
Che più che alcun' altra tempo avea,
Dicendo, ora m' intenda qual qui siede:
Io vo' che questa qui in mio loco stea,
Però ch' intendo partirmi da voi,
Sì che com' io obbedita sia poi.

#### XXVI.

Affrico stante costoro ascoltando,

Una ninfa a' suoi occhi gli trascorse,

La quale alquanto nel viso mirando,

Sentì ch' amor per lei al cor gli corse,

Che gli fer sentir gioia sospirando

Le fiaccole amorose che gli porse;

E un sì dolce disio, che già saziare

Non si potea della ninfa mirare.

#### XXVII.

E fra sè stesso dicea: chi saria

Di me più grazioso e più felice,

Se tal fanciulla io avessi per mia
Isposa? chè per certo il cor mi dice
Che al mondo sì contento uom non saria;
E se non che paura mel disdice
Di Dïana, io l'avrei per forza presa,
Che l'altre non potrebbon far difesa.

#### XXVIII.

Lo innamorato amante in tal maniera
Nascoso stava in fra le fresche fronde,
Quando Dïana veggendo che sera
Già si faceva, e che 'l sol si nasconde,
Che già perduta avea tutta la spera,
Con le sue ninfe assai liete e gioconde
Si levar ritte, e al poggio salendo
Di dolce melodia canzon dicendo.

#### XXIX.

Affrico quando vide che levata
S' era ciascuna, e simil la sua amante,
Udì che da un' altra fu chiamata:
Mensola adianne, e quella su levante,
Con l'altre tosto sì si fu inviata:
E così via n' andaron tutte quante,
Ognuna a sua capanna si tornoe,
Poi Diana si partì e lor lascioe.

#### XXX.

Avea la ninfa forse quindici anni,
Biondi com' oro e grandi i suoi capelli,
E di candido lin portava i panni;
Due occhi ha in testa rilucenti e belli,
Che chi gli vede non sente mai affanni,
Con angelico viso e atti snelli,
E in man portava un bel dardo affilato:
Or vi ritorno al giovane lasciato;

#### XXXI.

Il qual soletto rimase pensoso
Oltramodo dolente del partire
Che fe' la ninfa col viso vezzoso,
E ripetendo il passato disire,
Dicendo: lasso a me, che'l bel riposo
C' ho ricevuto mi torna in martire,
Pensando ch' io non so dove o in qual parte
Cercarmene giammai, o con qual' arte.

#### XXXII.

Nè conosco costei che m' ha ferito,
Se non ch' io udii che Mensola avea nome,
E lasciato m' ha qui solo e schernito
Senza avermi veduto. O almeno come
Io l'amo sapess' ella, e a che partito
Amor m' ha qui per lei carche le some.
Oimè, Mensola bella, ove ne vai,
E lasci Affrico tuo con molti guai?

#### XXXIII.

E poi si pose a seder in quel loco
Ove prima seder veduto avea
La bella ninfa, e nel suo petto il foco
Con più fervente caldo s'accendea:
Cost continuando questo giuoco
Il bel viso nell' erba nascondea,
Baciandola dicea: ben se' beata,
Sì bella ninfa t' ha oggi calcata!

#### XXXIV.

E poi dicea: lasso a me, sospirando,
Qual ria fortuna o qual altro destino
Oggi qui mi condusse lusingando,
Perchè di lieto, dolente e tapino
Io divenissi una fanciulla amando,
La qual m' ha messo in sì fatto cammino,
Senza aver meco scorta o guida alcuna,
Ma solo amore è meco e la fortuna!

#### XXXV.

Almen sapesse ella quanto amata
Ell' è da me, o veduto m' avesse,
Ben ch' io credo che tutta spaventata
Se ne sarebbe, se ella sapesse
Esser da me o da uomo disiata:
Io son ben certo, in quanto ella potesse,
Ella si fuggiria, siccome quella
C' ha in odio l' uomo e da lui si ribella.

#### XXXVI.

Che farò dunque, lasso, poi ch'io veggio
Che palesarmi saria 'l mio peggiore?
E s'io mi taccio veggio ch'è'l mio peggio,
Perocchè ognor mi cresce più l'ardore?
Dunque per miglior vita morte chieggio,
La qual sarebbe fin di tal dolore:
Benchè io mi creda ch'ella penrà poco
A venir, se non spegne questo foco.

#### XXXVII.

Cotali ed altre simili parole
Diceva il giovinetto innamorato:
Ma poi veggendo che già tutto il sole
Era tramonto, e che 'l cielo stellato
Già si faceva, il che forte gli duole
Per lo partir; ma poi ch' alquanto stato
Sopra sè fu, disse: o me tapino,
Che or fuss' egli di domane il mattino!

#### XXXVIII.

Ma pur levato, piede innanzi piede,
Pien di molti pensier per la rivera,
Si mosse ver l'ostello, chè ben vede
Che non ritorna qual venuto n'era:
Così pensoso, che non se n'avvede,
Alla casa pervenne, la qual'era,
Scendendo verso il pian, dalla fontana
Forse un quarto di miglio o men lontana.

#### XXXIX.

Quivi tornato, nella cameretta

Ove dormia soletto se n' andoe,

E sospirando in sul letto si getta,

Ch' a padre o madre prima non parloe:

Quivi con gran disio il giorno aspetta,

Nè 'n tutta notte non si addormentoe,

Ma qua e là si volgea sospirando,

E ne' sospir Mensola sua chiamando.

#### XL.

Acciocchè voi allora non crediate
Che vi fusson palagi o casamenti,
Come or vi son, sì vo' che voi sappiate
Che sol d'una capanna eran contenti,
Senza esser con calcina ancor murate,
Ma sol di pietre e legname le genti
Facean lor case, e qua' facien capanne
Tutte murate con terra e con canne.

#### XLI

E forse quattro eran gli abitatori
Che facevano stanza nel paese,
Giù nelle piagge de' monti minori
Che sono a piè de' gran poggi distese.
Ma ritornar vi voglio a' gran dolori
Che Affrico sentia, che presso a un mese
Stette senza veder Mensola mai,
Benchè dell' altre e' ne scontrasse assai.

#### XLII.

Amor volendo crescer maggior pena,
Come usato è di fare, al giovinetto,
Parendogli che avesse alquanta lena
Ripresa e spento il fuoco nel suo petto,
Legar lo volle con maggior catena,
E con più lacci tenerlo costretto,
Modo trovando a fargli risentire

#### XLIII.

Perchè una notte il giovane dormendo,
Vedere in visïone gli pareva
Una donna con raggi risplendendo,
E un piccolo fantino in collo aveva
Ignudo tutto, ed un arco tenendo,
E del turcasso una freccia traeva
Per saettar, quando la donna, aspetta,
Gli disse, figliuol mio, non aver fretta.

#### XLIV.

E poi la donna ad Affrico rivolta,
Sì gli diceva: qual mala ventura,
O qual pensiero o qual tua mente stolta
T' ha fatto volger? credo che paura
O negligenza Mensola t' ha tolta,
Chè di suo amor non par che metti cura,
Ma come uom vile stai tristo e pensoso,
Quando cercar dovresti il tuo riposo.

#### XLV.

Leva su dunque: cerca queste piagge
Di questi monti, e tu la troverai,
Chè a suo diletto le fiere selvagge
Con l'altre ninfe seguir la vedrai,
E benchè a correr sieno preste e sagge,
Senza niun fallo tu la vincerai:
Nè ti bisogna temer di Dïana,
Perocch' ell'è di qui molto lontana.

#### XLVI.

E io ti prometto di darti il mio aiuto,
Al qual nessun può mai far resistenza,
Pur che questo mio figlio abbia voluto
Ferir con l'arco per la mia sentenza.
Ch'io son colei che sì bene ho saputo
Adoperar con questa mia scïenza
Che non ch'altri, ma Giove ho vinto e preso
Con molti Iddii, che niun non s'è difeso.

#### XLVII.

Poi disse: figliuol mio, apri le braccia,
Fagli sentir il tuo caldo valore,
Sicchè tu rompa ogni gelata ghiaccia
Dentro al suo petto e nel gelato core.
Or fa', figliuolo mio, fa' che mi piaccia
Come far suogli: e poi parea ch' Amore
Per sì gran forza quell' arco tirasse,
Ch' insieme le due cocche raccozzasse.

#### XLVIII.

Quando Affrico volea chieder mercede,
Sentì nel petto giugner la saetta,
La qual dentro passando il cor gli fiede,
Sicchè svegliato, le man pose in fretta
Al petto, che la freccia trovar crede;
Trovò la piaga esser salda e ristretta,
Poi guardò se la donna vi vedea
Col suo figliuol che fedito l'avea.

#### XLIX.

Ma non la vide, perch' era sparita,
E'l sonno rotto che gliel dimostrava,
E battendogli il cor per la fedita
Che ricevuta avea, si ricordava
Della sua amante quando fe' partita
Della fontana, e nel cor gli tornava
Gli atti gentili, col vezzoso modo,
E ta' pensieri al cor gli facean nodo.

#### L.

E poi dicea: questa donna mi pare,
Che or m'apparve, Vener col figliuolo,
E s' io ho bene inteso il suo parlare,
Promesso m'ha di far sentir quel duolo
A Mensola, che a me ha fatto fare:
Però s' ella esce mai fuor dello stuolo
Dell'altre ninfe, io pur m'arrischieroe,
Per forza o per amor la piglieroe.

#### LL

Così raccesa da questo disio

La fiamma del suo petto, si dispose

Di Mensola cercar per ogni rio,

Finchè la troverrà: e a cotai cose

Pensando, intanto il bel giorno appario

Il quale egli aspettava con bramose

Voglie, e soletto di casa s' uscia,

E inver la fonte Aqueli se ne gia.

#### LII.

E quivi giunto, alquanto vi ristette
I sospiri amorosi rinnovando,
Di qui, dicendo, mi fer le saette
D' amor partire forte sospirando.
E poi ch' egli ebbe tai parole dette,
Saliva il poggio, la fonte lasciando,
Ascoltando e mirando tuttavia,
Se ninfa alcuna vedeva o sentia.

#### LIII.

Così salendo suso vers' il monte,
Trasviato d' amore e dal pensiero,
Alto portando sempre la sua fronte
Per veder meglio ciaschedun sentiero,
E le gambe tenendo preste e pronte
Se gli facesse del correr mestiero,
Ed ogni foglia che menar vedea
Credea che fosse ninfa, e là correa.

#### LIV.

Ma poiche cotai beffe ed altre assai
Avien più volte il giovane ingannato,
Senza nïuna ninfa trovar mai,
E presso che 'n sul monte era montato,
Quando un pensier gli disse: dove vai
Pur su salendo, e mai null' hai trovato?
E già è terza, io non vo' più salire,
Ma per quest' altra via voglio ora gire.

#### LV.

E inverso Fiesol volto, piaggia piaggia
Guidato da amor ne gía pensoso,
Caendo la sua amante aspra e selvaggia,
Che faceva lui star maninconoso.
Ma pria ch' un mezzo miglio passat' aggia,
Ad un luogo pervenne assai nascoso
Dove una valle due monti divide:
Qnivi udi cantar ninfe, e poi le vide.

#### LVI.

Quando appressato fu a quel vallone
Alquanto udi un' angelica voce,
Con due tenori, onde aspettar si pone
Facendo delle braccia a Giove croce
Con umil prego stando ginocchione,
Dicendo: o Iddio, sarebbe in questa foce
Mensola fra costoro? Or voglia Iddio
Ch' ella vi sia, ch' i' v' andrò ora anch' io:

#### LVII.

Qual' è colui che 'l grillo vuol pigliare,
Che va con lunghi e radi e leggier passi
Senza far motto, tal' era l' andare
Che Affrico facea su per que' sassi,
Pur dietro andando a quel dolce cantare
Che nella valle udia, e innanzi fassi
Tanto che vide dimenar le fronde
D' alcun querciuol che le ninfe nasconde.

#### LVIII.

Perchè senza seoprirsi s' appressava

Tanto che vide donde uscia quel canto:
Vide tre ninfe, ch' ognuna cantava;
L' una era ritta, e l'altre due in un canto
A un acquitrin che 'l fossato menava
Sedieno, e le lor gambe vide alquanto,
Che si lavavan i piè bianchi e belli,
Con lor cantando lì di molti uccelli.

#### LIX.

L'altra che stava in piedi colse frondi E d'esse una ghirlanda ne facea, Poi sopra i suoi capelli crespi e biondi La si ponea, perchè 'l sol l'offendea: Poi per le sue compagne folte e fondi Ne fece due, e poi quelle ponea In su le trecce lor non pettinate, Le quali eran di frondi spampinate.

#### LX.

E Affrico diceva fra sè stesso:

E' non mi par che Mensola ci sia:

E poi fattosi a loro un po' più presso,

La sua mala ventura maledia,

Dicendo: Vener, quel che m' hai promesso,

Non pare ch' avvenuto ancor mi sia.

Ma che farò? domanderò costoro

S' elle la sanno, e scoprirommi a loro?

#### LXI.

Deliberato adunque il giovinetto
Di scoprirsi a costor, si fece avanti,
Oltre vicino a lor, poi ebbe detto
Con bassa voce e con umil sembianti:
Dïana, a cui il cor vostro sta suggetto,
Vi mantenga nel ben ferme e costanti,
O belle ninfe: non vi spaventate,
Ma pregovi ch' un poco m' ascoltate.

#### LXII.

Io vo caendo una di vostra schiera,
La qual Mensola credo che chiamata
Sia da voi, per ciascuna riviera;
E bene è un mese ch' io l' ho seguitata,
Ma ella è tanto fuggitiva e fera
Che sempre innanzi a me s' è dileguata;
Però vi prego, dilettose e belle,
Che la insegnate a me, care sorelle.

#### LXIII.

Quali senza pastor le pecorelle,

Assalite dal lupo e spaventate,
Fuggono or qua or là le tapinelle,
Gridando bè, con boci sconsolate:
O qual fanno le pure gallinelle,
Quand' elle son dalla volpe assaltate,
Quanto più possono ognuna volando
Verso la casa forte schiamazzando:

#### LXIV.

Tal fer le ninfe belle e paurose
Quando vider costui: omè gridaro;
Alzando i panni, le gambe vezzose,
Per correr meglio, tutte le mostraro,
E già nessuna ad Affrico rispose,
Ma ricogliendo lor archi n' andaro
Su per lo monte, e qual pur per le piagge
Forte fuggian, come fiere selvagge.

#### LXV.

Affrico grida: aspettatemi un poco,
O belle ninfe, ascoltate il mio dire:
Sappiate ch' io non venni in questo loco
Per voi noiare o per farvi morire,
Ma sol per darvi e allegrezza e gioco,
In quanto voi non vogliate fuggire:
Io vengo a voi come di voi amico,
E voi fuggite me come nemico.

#### LXVI.

Ma che ti vale, o Affrico, pregalle?

Elle si fuggon pur verso la costa,

E tu soletto riman nella valle

Senza da loro avere altra risposta;

Rimanti dunque di più seguitalle,

Poichè ognuna a fuggire è pur disposta:

Le tue lusinghe col vento ne vanno,

E le ninfe di correr non ristanno.

#### LXVII.

Ell' eran già da lui tanto lontane
Che di veduta perdute l' avea,
Perchè di più seguirle si rimane,
E fra sè stesso forte si dolea
Di quelle ninfe sì selvagge e strane.
Che farò dunque, lasso a me, dicea,
l' non ci veggo modo niun pel quale
Io possa aver da loro altro che male.

#### LX VIII.

E non mi val lusinghe nè pregare,
E nulla fare' mai s' io mi tacessi:
Io non posso con lor la forza usare,
Che volentier l' userei s' io potessi;
E s' io potessi almen pure ispiare
Ove Mensola fusse, o pur sapessi
Dove cercarne, o dove si riduce,
Ma yo cercando com' uom senza luce.

#### LXIX.

Tanto il diletto l' avea tranquillato
Di Mensola cercare, e poi di quelle
Ninfe che nella valle avea trovato
Istare all' ombra di fresche ramelle,
E poi del seguitarle trasviato
Sol per saper di Mensola novelle,
Che non s' accorse ch' egli era già sera
E poco già lucea del sol la spera.

#### LXX.

Perchè malinconoso e mal contento
Sè malediva, e la vegnente notte
Che sì tosto venia, e poi con lento
Passo scendeva giù per quelle grotte,
Perchè di star più quivi avea spavento
Delli animai crudeli, che a quell' otte
Cominciavano a andar pe' folti boschi
Donando a chi trovavan de' lor toschi.

#### LXXI.

Così senza aver punto il di mangiato
Verso la casa sua prese la via,
Dove quel giorno dal padre aspettato
Egli era stato con malinconia,
Paura avendo che non fusse stato
Da qualche bestia morto, ove che sia,
E divorato con doglia l' avesse,
Però a casa tornar non potesse,

#### LXXII.

E ancora di Dïana avea temenza,
Che non si fusse con lui abbattuto,
Come nimica della sua semenza
Sempre mai stata, e da lei fosse suto
O morto o fatto per più penitenza
Diventar pietra o albero fronzuto:
E'n ta' pensieri stava lui aspettando,
Ora una cosa or l'altra immaginando.

#### PARTE SECONDA

I.

Il sole era già corso in occidente,
E sì nascoso che più non luceva,
E già le stelle e la luna lucente
Nell'aria cilestrina si vedeva;
E l'usignuol più cantar non si sente,
Ma cantan que' che 'l giorno nascondeva
Per lor natura, e scuopronsi la notte.
Affrico giunse a casa a'cotal' otte.

II.

Alla qual giunto, l'aspettante padre
Con gran letizia ricevette il figlio,
Siccome quel che temea che le ladre
Fiere dato non gli avesser di piglio;
E la pietosa e piangente sua madre
L'abbracciava, dicendo: o fresco giglio,
Ove se'stato, o caro mio figliuolo,
Che tu ci hai dato tanta pena e duolo?

#### III.

E similmente il padre il domandava
Ove stato era il di senza mangiare:
Affrico sopra sè alquanto stava,
Per legittima scusa a ciò trovare,
La quale amore tosto gl'insegnava,
Come far suol le menti assottigliare
De' veri amanti, ed al padre rispose,
E una bugia cotal sì gli dispose:

#### IV.

Padre mio caro, egli è gran pezzo ch'io
In questi poggi i' vidi una cerbietta,
La qual tanto bell' era al parer mio
Che mai non credo che una sì eletta
Se ne vedesse; e veramente Iddio
Colle sue man la fe' si leggiadretta:
E nell' andar come grù era leve,
E bianca tutta come pura neve.

#### V.

Sì n' invaghii ch' io la seguii gran pezza
Di bosco in bosco, credendo pigliarla,
Ma ella tosto de' monti l'altezza
Prese, perch' io di più seguitarla
Sì mi rimasi con molta gravezza,
E in cuor mi posi d'ancor ritrovarla,
E con più agio seguirla altra volta,
Così a casa tornando diedi volta.

#### VI.

Io mi levai stamane, a dire il vero,
Veggendo il tempo bel, mi ricordai
Della cerbietta, e vennemi in pensiero
Di lei cercare, e mi deliberai:
Così mi misi su per un sentiero,
Che non m'accorsi ch'io mi ritrovai
A mezzo il poggio, quando il sol già era
A mezzo il ciel con la lucente spera.

#### VII.

Quando sentii e vidi menar foglie

Di quercioletti freschi, ond' io più presso

Mi feci alquanto dietro a alcune scoglie

Tacitamente per veder fui messo,

Vidi tre cerbie gir con pari voglie

L'erbe pascendo, perchè in fra me stesso

Avvisaimi pigliarne una pian piano,

Ver lor n'andai con un po' d'erba in mano.

#### VIII.

Ma com' elle mi vider, si fuggiro

Suso al monte senza punto aspettarmi,

E io di questo alquanto me n' adiro,

Veggendo quivi beffato lasciarmi:

E così dietro loro un pezzo miro

Poi a seguirle, senza avere altr' armi

Che ora i' m' abbia, infin che di veduta

Non me le tolse la notte venuta.

# IX.

Or sai della mia stanza la cagione,
O caro padre, e di questo sii certo.
E'l padre, ch'avea nome Giraffone,
Gli parve intender quel parlar coperto;
E ben s'avvide, e tenne opinione,
Siccome savio e di ta'cose esperto,
Che ninfe state doveano esser quelle,
Che dicea ch'eran cerbie tanto belle.

## X.

Ma per non farlo di ciò mentitore,

E non paresse che se ne accorgesse,

E per non crescergli il disio maggiore
Di più seguirle, ed ancor se potesse
Far che lasciasse da sè questo amore,

E senza palesargli giù il ponesse,

Ciò che ha detto fa vista di credirgli,

Poi cominciò in tal guisa a dirgli.

# XI.

Caro figliuolo e dolce mio diletto,
Per Dio, ti prego, ti sappi guardare
Da quelle cerbie che tu hai or detto,
Ed in mal' ora via le lassa andare,
Che sopra la mia fede io ti prometto
Che di Dïana sono; a diportare
Si van pascendo su per questi monti,
L'acqua bevendo delle fresche fonti.

## XII.

Dïana le più volte va con esse

Con le saette e l'arco micidiale,

E se per tua sventura s'avvedesse

Che tu le seguitassi, con lo strale

Morte ti donerebbe, come spesse

Volte ell'ha fatto a chi vuol far lor male:

Sanza ch' ell'è grandissima nimica

Di noi, e della nostra schiatta antica.

### XIII.

Oimè, figliuol, che a lacrimar mi muove

La morte del mio padre sventurato,

Tornandomi a memoria il come e'l dove

Fu da Dïana morto e consumato:

O figliuol mio, così m' aiuti Giove,

Com' io dirò il ver del suo peccato,

Che, come sai, ebbe nome Mugnoue

Il padre mio, siccom' io Giraffone.

# XIV.

La storia sarie lunga a voler dire

Ogni parte del suo misero danno;

Ma per tosto all' effetto pervenire,

Per questi monti audava, come vanno
I cacciator per le bestie fedire,

E così andando, dopo molto affanno
'N una piaggia sopra un fiume arrivoe,
Il qual per lui Mugnon poi si chiamoe.

## XV.

E quivi giunto ad una bella fonte,
Trovò una ninfa star tutta soletta,
La qual vedutol, tutta nella fronte
Impallidio, e su si levò in fretta,
Oimè, oimè dicendo, e su pel monte
Si fuggia paurosa e pargoletta;
Il volonteroso padre a pregarla
Incominciò, e poi a seguitarla.

## XVI.

O miser padre, tu non t'avvedevi
Che tu correvi dietro alla tua morte,
E i lacci tuoi, tapin, non conoscevi,
Dove preso tu fusti con ria sorte!
Gl' Dii volesser, che quando correvi
Dietro alla ninfa sì veloce e forte,
Diana l'avesse in uccel trasmutata,
O in pietra, o in erba l'avesse piantata.

# XVII.

Ella non era al fiume giunta a pena;
Che la raccolta e sottil sua guarnacca
Tra le gambe le càdde, e già la lena
Del correr perde, e di dolor si fiacca:
Lo sciaurato Mugnon gioia ne mena,
Avendola già giunta per istracca,
E presa la teneva infra le braccia,
Donando baci alla vergine faccia.

## XVIII.

Quivi usò forza, e quivi violenza,
Quivi la ninfa fu contaminata:
Quivi ella non potè far resistenza.
Oh misero garzone, o sventurata
Ninfa, quanta dogliosa penitenza
Divise amendue voi quella fiata!
Dïana di sopra 'l soprastante monte
Abbracciati gli vide a fronte a fronte,

### XIX.

Ella gridò: miseri, quest' è l' ora
Che insieme n' anderete nello inferno;
Voi sarete oggi d' esto mondo fuora
Senza veder di questa state il verno:
E' nomi vostri faranno dimora
Nel fiume dove sete in sempiterno:
E poscia l' arco tese con grand' ira,
Facendo de' due amanti una sol mira,

## XX.

A un' otta giunson l' ultime parole

E la freccia che insieme gli confisse;

O figliuol mio, io non ti dico fole,

Così volesson gli Dei ch' io mentisse,

Che per dolore ancora il cor mi dole,

E' convenne ch' ognun di lor morisse;

Un ferro tenea fitti que' due cori,

Così finiron quivi i loro amori,

#### XXI.

Il sangue del mio padre doloroso
Il fiume tinse di rosso colore,
E corse tutto quanto sanguinoso,
E manifesto fe' questo dolore,
E'l corpo suo ancor vi sta nascoso,
Che mai non se ne seppe alcun sentore,
Nè dove s' arrivasse poi, o il come,
Salvo che'l fiume ne ritenne il nome.

#### XXII.

Dissesi che Dïana ragunoe
Il sangue della ninfa tutto quanto,
E 'l corpo insieme con quel tramutoe
In una bella fonte, dall' un canto
Allato al fiume, e così la lascioe,
Acciocchè manifesto fosse quanto
Ell' è crudele e forte e dispietata
A chi l' offende solo una fïata.

# XXIII.

Così di molti te ne potre' dire

Che 'n questi monti sono fonti e uccelli,

Quali in albero ha fatti convertire,

E così ha disfatti i tapinelli:

Ancor del sangue tuo fece morire

Anticamente due carnal fratelli:

Però ti guarda, per l'amor di Dio,

Dalle sue mani, o caro figliuol mio.

#### XXIV.

Posto avea fine al suo ragionamento
Il vecchio Giraffone lacrimando;
Affrico ad ascoltarlo molto attento
Istava, bene ogni cosa notando,
E come che alquanto di spavento
Avesse di quel dir, pur fermo stando
In sua opinion, al padre disse,
Deh non temer cotesto a me avvenisse.

#### XXV.

Da ora innanzi le lascerò andare,
Se egli avvien ch' io le trovi più mai.
Andianci, padre, omai a riposare,
Ch' io sono stanco, sì m'affaticai
Oggi per questi monti, per tornare
Di dì a casa, che mai non finai,
Ch' io son qui giunto con molta fatica;
Sì ch' io ti prego che tu più non dica.

# XXVI.

Giti a dormir, non fu sì tosto giorno
Ch' Affrico si levava prestamente,
E nelli usati poggi fe' ritorno
Dove sempre tenea 'l core e la mente,
Sempre mirandosi avanti ed intorno
Se Mensola vedea poneva mente,
E come piacque a Amor giunse ad un vai.
Ov' ella gli era presso ad un trar d'arco.

## XXVII.

Ella lo vide prima che lui lei,
Perchè a fuggir del campo ella prendea:
Affrico la sentì gridare omei,
E poi guardando fuggir la vedea;
E infra sè disse, per certo costei
È Mensola, e poi dietro le correa;
E sì la prega, e per nome la chiama,
Dicendo, aspetta quel che tanto t' ama.

## XXVIII.

Deh, o bella fanciulla, non fuggire
Colui che t'ama sopra ogn'altra cosa.
Io son colui che per te gran martire
Sento di e notte senza aver mai posa:
Ch'i' non ti seguo per farti morire,
Nè per far cosa che ti sia gravosa,
Ma solo Amor mi ti fa seguitare,
Non nimistà nè mal ch'io voglia fare.

# XXIX.

Io non ti seguo come falcon face
La volante pernice cattivella,
Nè ancora come fa lupo rapace
La misera e dolente pecorella,
Ma sì come colei che più mi piace
Sopr' ogni cosa, e sia quanto vuol bella.
Tu se'la mia speranza e 'l mio disio,
E se tu avessi mal sì l' avre' io.

## XXX.

Se tu m' aspetti, o Mensola mia bella,
Io ti prometto e giuro per gli Dei
Ch' io ti torrò per mia sposa novella,
Ed amerotti sì come colei
Che se' tutto il mio bene, e come quella
C' hai in balla tutti i sensi miei:
Tu se' colei che sol mi guidi e reggi,
Tu sola la mia vita signoreggi.

# XXXI.

Dunque perchè vuo' tu, o dispietata,

Esser della mia morte la cagione?

Ed esser vuoi di tanto amore ingrata

Verso di me, senza averne ragione?

Vuo' tu ch' io muoia per averti amata,

E ch' io n' abbia di ciò tal guiderdone?

S' io non t' amassi dunque che faresti?

So ben che peggio far non mi potresti.

# XXXII.

Se tu pur fuggi, tu se' più crudele

Che non è l' orsa quand' ha gli orsacchini,

E se' più amara che non è il fiele,

E dura più che i sassi marmorini.

Se tu m' aspetti, più dolce che mele

Se', o che l' uva ond' esce i dolci vini;

E più che 'l sol se' bella e rilucente,

Morbida, bianca, angelica e piacente.

#### XXXIII.

Ma i' ben veggo che 'l pregar non valc,
Nè parola ch' io dica non ascolti,
E di me servo tuo poco ti cale,
Nè mai indietro gli occhi non hai volti;
Ma come egli esce dell'arco lo strale,
Così ten vai per questi boschi folti,
E non ti curi di pruni o di sassi
Che graffian le tue gambe, e de' gran massi.

## XXXIV.

Or poi che di fuggir se' pur disposta
Colui che t' ama, secondo ch' io veggio,
Senza fare a' miei preghi altra risposta,
E par che per pregar tu facci peggio,
Io prego Giove che 'l monte e la costa
Ispiani tutta; questa grazia chieggio,
E pianura diventi umíle e piana,
Ch' al correr non ti sia cotanto strana.

## XXXV.

E prego voi, Iddii, che dimorate
Per questi boschi e nelle valli ombrose,
Che se cortesi fuste mai, or siate
Verso le gambe candide e vezzose
Di quella ninfa, che voi convertiate
Alberi e pruni e pietre e altre cose,
Che noia fanno a' pie' morbidi e belli,
In erba minutella e praticelli.

## XXXVI.

E io per me omai mi rimarroe
Di più seguirti, e va' dove ti piace,
E nella mia mal' ora mi staroe
Con molte pena senza aver mai pace;
E senza dubbio al fine io mi morroe,
Ch' io sento il cor che già tutto si sface
Per te, che 'l tieni in sì ardente foco,
E mancagli la vita a poco a poco.

# XXXVII.

Correa la ninfa sì velocemente

Che parea che volasse, e' panni alzati
S' avea dinanzi per più prestamente
Poter fuggire, e aveasegli attaccati
Alla cintura, sì che apertamente
Di sopra a' calzerin ch' avea calzati
Mostra le gambe e 'l ginocchio vezzoso,
Ch' ognun ne saria stato disïoso.

# XXXVIII.

E nella destra man teneva un dardo,
Il qual quand' ella fu un pezzo fuggita
Si volse indietro con rigido sguardo,
E diventata per paura ardita
Quel gli lanciò col suo braccio gagliardo,
Per ad Affrico dar mortal fedita;
E ben l'avrebbe morto, se non fosse
Che in una quercia innanzi a lui percosse.

## XXXIX.

Quando ella il dardo per l'aria vedeva
Zufolando volare, e poi nel viso
Guardò del suo amante, il qual pareva
Veracemente fatto in paradiso,
Di quel lanciare forte le doleva,
E tocca da pietà lo mirò fiso,
E gridò forte: oimè! giovane, guarti,
Ch'io non potrei di questo omai atarti.

#### XL.

Il ferro era quadrato e affusolato,

E la forza fu grande, onde e'si caccia
Entro la quercia, e tutto oltre è passato,
Sì com' avesse dato in una ghiaccia:
Ell'era grossa sì che aggavignato
Un uomo non l'avrebbe con le braccia;
Ella s'aperse, e'l asta dentro entroe,
E più che mezza per forza passoe.

# XLI.

Mensola allor fu lieta di quel tratto,
Che non aveva il giovine fedito,
Perchè Amor già le aveva del cor tratto
Ogni crudel pensiero e fatto unito;
Ma non però ch'aspettarlo a niun patto
Pur lo volesse, o pigliasse partito
D'esser con lui, ma lieta sarie stata
Di non esser da lui più seguitata,

## XLII.

E poi da capo a fuggir cominciava
Velocissimamente, poichè vide
Che 'l giovinetto pur la seguitava
Con ratti passi e con preghi e con gride;
Perch' ella innanzi a lui si dileguava,
E grotte e balze passando ricide,
E 'n sul gran collo del monte pervenne,
Dove sicura ancor non vi si tenne:

## XLIII.

Ma di là passò molto tostamente
Dove la piaggia d'alberi era spessa,
E sì di frondi folta, che niente
Vi si scorgeva dentro; perchè messa
Si fu la ninfa là tacitamente,
E come fosse uccel, così rimessa
Nel folto bosco fu, tra verdi fronde
Di be' querciuol che lei cuopre e nasconde.

# XLIV.

Ora torniamo ad Affrico, che quando
Vide il lanciar che la ninfa avea fatto,
Alquanto sbigottì, ma poi ascoltando
Il gridar, guarti, guarti, con un atto
Assai pieteso, verso lui mostrando
Con la luce degli occhi, che in un tratto
Gli ferì il core, e fecel più bramoso
Di seguitarla, e più volonteroso.

#### XLV.

Ma come fa 'l tizzon ch' è presso spento,

E sol rimasto v' è una favilla,

Ma poi che sente il gran soffiar del vento,

Per forza il fuoco fuor d'esso ne squilla,

E diventa maggior per ogn' un cento;

Tale Affrico sentì, quando sentilla

A lui parlar con sì pietosa voce,

Maggiore il fuoco che l'incende e coce.

#### XLVI.

E gridò forte: ora volesse Giove,
Poi che tu vuoi, che tu m'avessi morto
A questo tratto, acciocchè le tue prove
Fusson compiute, avendomi al cor porto
L'aguto ferro, il qual percosse altrove;
E come che tu abbia di ciò 'l torto,
Io pur sarei contento d'esser fuore,
Per le tue man, delle fiamme d'amore.

## XLVII.

Appena avea finito il suo parlare
Affrico, quando Mensola giugnea
In sul gran monte, e videla passare
Dall' altra parte, e più non la vedea;
Onde di ciò molto mal ne gli pare,
Perch' ella innanzi a lui tal campo avea,
Che temea forte che lei di veduta,
Com' egli avvenne, non aver perduta.

#### XLVIII.

E lassù giunto dopo molto affanno,
Gli occhi a mirar di lei subito pone:
E come i cacciatori spesso fanno,
Quando levata s' è la cacciagione,
E di veduta poi perduta l' hanno,
Colla testa alta vanno baloccone,
Correndo or qua or là, or fermi stando,
E come smemorati dimorando:

## XLIX.

Tale Affrico faceva in sul gran monte,
Di lei mirando con alzato volto,
E colle man si percotea la fronte,
E di fortuna ria si dolea molto,
Che già gli aveva fatte di molte onte;
E poi ne giva verso il bosco folto,
Poi ritornava indietro, e dicea: forse
Ch' ella da questa mano il cammin torse.

## L.

E tosto là correndo se n' andava
Se veder la potesse in nessun lato;
Poichè non la vedea si ritornava
In altro luogo molto addolorato:
E poi che andata fusse s' avvisava
In altra parte, ma il pensier fallato
Tuttavia gli venia, onde che farsi
E' non sapea, nè dove più cercarsi.

#### LI.

E ben dicea fra sè; forse costei
In questo bosco grande s' è nascosa,
E s' ella v' è, mai non la troverei,
Se menar non vedessi alcuna cosa;
E più d' un mese a cercar penerei
La piaggia tutta per le frondi ombrosa;
E non ci veggio d' onde entrata sia,
Nè fatta per lo bosco alcuna via.

#### LII.

Nè 'l cor giammai mi daria d' avvisare
In qual parte sia ita, tante sono
Le vie d' onde ella se ne puote andare;
E se a cercar di lei pur m' abbandono,
Per avventura il contrario cercare
Potrei dov' ella fosse; onde tal dono
Quanto aver mi parea perderò omai,
Ond' io mi rimarrò con molti guai.

## LIII.

Nè so s' io me ne vo, o s' io m' aspetti,
Se riuscir la veggio in nessun lato,
Benchè sì folti son questi boschetti
Che vi staria a cavallo un uom celato
Senza d' esser veduto aver sospetti.
E pognam pur ch' ell' uscisse d' aguato,
Più ch' un buon mezzo miglio di lontano
Da me uscirebbe, ond' i' correre' invano

### LIV.

E poi guardò il sol, che presso all' ora
Di nona era venuto, ond' e' diceva:
Perchè io son d' ogni speranza fuora
D' aver colei, la qual io mi credeva,
Io non vo' più quinci oltre far dimora,
Torna ndogli a memoria quel ch' aveva
Raccontatogli il padre il di davanti,
Come fur morti insieme i due amauti.

## LV.

Dall' altra parte Amor gli facea dire:
Io non curo Dïana, pur che io
Solo una volta empiessi il mio disire,
Che poi contento sarebbe il cor mio;
E se mi convenisse poi morire,
N' andrei contento ringraziando Iddio;
Ma di lei più che di me mi dorrebbe:
S' ella morisse per me, mal sarebbe.

# LVI.

Cotai ragionamenti rivolgendo
Affrico in sè vi dimorò gran pezza,
Nè che si far nè che dir non sapendo,
Tanto amor lo lusinga e sì l' avvezza:
Pur nella fine partito prendendo,
Per non voler al padre dar gramezza,
A casa ritornar contro sua voglia,
Così si mise in via con molta doglia.

#### LVII.

Così si torna Affrico mal contento
Rivolgendosi indietro ad ogni passo,
E stando sempre ad ascoltare attento
Se Mensola vedea, dicendo, lasso,
Oimè tapino! in quanto rio tormento
Rimango, e d'ogni ben privato a casso!
E tu rimani, o Mensola! chiamando
Più e più volte, e indietro ritornando.

#### LVIII.

Molto sarebbe lungo chi volesse

Le volte raccontar ched e' tornava
Indietro e innanzi, tant' erano spesse,
Per ogni foglia che si dimenava;
E quanta doglia dentro al core avesse,
Ognuno il pensi, e quanto lo gravava
Di partir quindi, ma per dir più breve
A casa si tornò con pena greve.

## LIX.

Alla qual giunto, in camera ne gla,
Senza da padre o madre esser veduto,
E'n sul suo picciol letto si ponìa,
Sentendosi già al core esser venuto
Cupido, il qual sì forte lo ferìa,
Che volentieri avrebbe allor voluto
Morendo uscir di tanta pena e noia,
Vedendosi privato di tal gioia.

#### LX.

E tutto steso in sul letto bocconi
Affrico sospirando dimorava;
E sì lo punson gli amorosi sproni,
Che, oimè, oimè, per tre volte gridava
Sì forte, che agli orecchi que' sermoni
Della sua madre venner, che si stava
'N uno orticello allato alla casetta,
E ciò udendo in casa corse in fretta:

## LXI.

E nella cameretta ne fu andata,
Del suo figliuol la voce conoscendo;
E giunta là si fu maravigliata,
Il suo figliuol boccon giacer veggendo,
Perchè con voce rotta e sconsolata
Lui abbracciò, caro figliuol, dicendo,
Deh dimmi la cagion del tuo dolere,
E donde vien cotanto dispiacere.

## LXII.

Deh dimmel tosto, caro figliuol mio,
Dove ti senti la pena e 'l dolore,
Sì che io possa, medicandoti io,
Cacciar da te ogni doglia di fore:
Deh leva il capo, dolce mio disio,
Ed un poco mi parla per mio amore,
Io son la madre tua che ti lattai,
E nove mesi in corpo ti portai.

#### LXIII.

Affrico udendo quivi esser venuta

La sua tenera madre, fu cruccioso
Perch' ella s' era di lui avveduta;
Ma fatto già per amor malizioso,
Tosto gli fu nel cor scusa venuta,
E'l capo alzò col viso lagrimoso,
E disse: madre mia, quando tornava
Istaman caddi, e tutto mi fiaccava.

#### LXIV.

Poi mi rizzai, e rimasemi al fianco
Una gran doglia, ch' appena tornare
Pote' infin qui, e divenni sì stanco,
Che sopra me non potea dimorare,
Ma come neve al sol mi venia manco,
Perch' io mi venni in sul letto a posare:
E parmi alquanto la doglia ita via,
Che prima tanto forte m' impedia.

# LXV.

E però, madre mia, se tu m' hai caro,
Ti prego che di qui facci partenza,
E per Dio questo non ti sia discaro,
Che 'l favellar mi dà gran penitenza,
Nè veggio alla mia doglia altro riparo:
Or te ne va', senza più resistenza
Fare al mio dir, che per certo conosco
Che 'l più parlar m' è velenoso tosco.

## LXVI.

E questo detto il capo giù ripose,
Senza più dir, ma forte sospirando.
La madre, avendo udite queste cose,
Con seco venne alquanto ripensando,
Dicendo: e' mi s' accosta, che gravose
E maggior pene gli fien favellando,
Che forse gli rimbomba quella voce
Dove la doglia nel fianco gli cuoce.

## LXVII.

E della camera uscì, e in sul letto

Lasciò il figliuolo con molti sospiri:

Il qual poi che si vide esser soletto,

D' amor si dolea forte e de' martiri

I quai crescean nel non usato petto

Con maggior forza, e più caldi i desiri

Che prima non facien, dicendo: i' veggio

Ch' amor mi tira pur di mal in peggio.

# LXVIII.

Io mi sento arder dentro tutto quanto
Dall' amorose fiamme, e consumare
Mi sento il petto e 'l cor da ogni canto,
Nè non mi può di questo nullo atare
Nè conforto donar poco nè quanto;
Sol' una è quella che mi può donare,
S' ella volesse, aiuto e darmi pace,
E di me sol può far quanto le piace.

#### LXIX.

E tu sola fanciulla bionda e bella,
Morbida, bianca, angelica e vezzosa,
Con leggiadro atto e benigna favella,
Fresca e giuliva più che bianca rosa,
E splendiente più ch' ogni altra stella
Sei che mi piaci più che altra cosa;
E sola te con desiderio bramo,
E giorno e notte ad ogn' ora ti chiamo.

### · LXX.

Tu se' colei ch' alle mie pene e guai
Sola potresti buon rimedio porre:
Tu se' colei che nelle tue man' hai
La vita mia, ne la ti posso torre:
Tu se' colei la qual se tu vorrai
Me da misera morte potrai storre;
Tu se' colei che mi puo' atar se vuoi,
Così volessi tu, come tu puoi.

# LXXI.

E poi diceva: oimè lasso, dolente!

Che tu se' tanto dispietata e dura,

E tanto se' selvaggia dalla gente

Che hai di chi ti mira gran paura,

E di mia vita non curi niente,

La qual' in carcer tenebrosa e scura

Istà per te, e tu, lasso, non credi

Ch' io per te senta quel che tu non vedi.

### LXXII.

Poi sospirando a Vener si volgeva,
Dicendo: o santa diva, la qual suoi
Ogni gran forza vincer, che soleva
Difesa far contra li dardi tuoi,
E niun da te difender si poteva,
Ora mi par che vincer tu non puoi
Una fanciulla tenera, la quale
La forza tua contra lei poco vale.

### LXXIII.

Tu hai perduta ogni forza e valore
Contra di lei, e l'ingegno sottile,
Che suol'avere il tuo figliuolo Amore
Contro ogni core villano e gentile,
Perduto l'hai contro al gelato core,
Il quale ogni tua forza tiene a vile,
E sprezza l'arco e l'agute saette,
Che solei far con esse tue vendette.

# LXXIV.

Tu ti credesti forse lei pigliare
Agevolmente come me pigliasti,
E nel gelato petto tosto entrare
Co' tuoi ingegni come nel mio entrasti:
Ma ella fe' le frecce rintuzzare
Colle qua' di passarla t' ingegnasti,
E io tapin, che non fei difensione,
Rimaso sono in eterna prigione:

## LXXV.

Nè spero d' essa giammai riuscire

Nè pace aver nè tregua nè riposo, «

Ma bene aspetto che maggior martire

Mi cresca ognor col pensiéro amoroso,

Il quale al fin farà del corpo uscire

L' anima trista con pianto noioso,

E gir fra l' ombre nere a suo dispetto,

E questo fia di me l' ultimo effetto.

#### LXXVI.

E io ti chieggio morte, poiche dei Medicina esser di mia amara vita, Perchè contra mia voglia viverci, Se non mi dai nel cor la tua fedita, E sempre mai di te io mi dorrei, Ma se tu vien sarai da me gradita; Dunque vien tosto, e scio' questa catena Con la qual son legato in tanta pena.

## LXXVII.

Poi detto questo forte lagrimando
Si ricordò del dardo, il qual lanciato
Gli avea la bella ninfa: e poscia quando
Con pietose parole avea parlato,
Ch' egli schifasse il dardo, che volando
Venia per lui per l'aria affusolato:
Quelle parole gli davan fidanza
Alcuna di pietà con isperanza.

# PARTE TERZA

I.

Così piangendo e sospirando forte
Lo innamorato giovane in sul letto,
Bramando vita e chiamando la morte,
E sperando e temendo con sospetto,
Lo Iddio del sonno uscì delle gran porte
E fece addormentare il giovinetto,
Il qual per le fatiche era sì stanco
Che quasimente venia tutto manco.

II.

La maestrevol madre colto aveva

D' erbe gran quantità per un bagnuolo

Fare a quel male, il qual' ella credeva

Che nel fianco sentisse il suo figliuolo,

Sì come quella che non conosceva

Donde veniva l' angoscioso duolo;

E mentre che tal' opera dispone

A casa ritornava Giraffone.

#### III.

Il qual del caro figlio dimandava
Se in quel giorno a casa era tornato:
La donna, che Almena si chiamava,
Di sì rispose, e poi gli ha raccontato
Il fatto tutto, e come gli gravava
Sì lo parlar che solo l' ha lasciato
Perch' e' si possa a suo modo posare,
Però ti prego che tu il lasci stare.

### IV.

I' ho fatto un bagnol molto verace
A quella doglia, il qual poscia che alquanto
Riposato sarà quanto a lui piace,
Il bagnerem con esso tutto quanto:
Questo bagnolo ogni doglia disface,
E sanerallo dentro in ogni canto;
Però lo lascia stare quanto e' vuole,
Chè quando parla, il fianco più gli duole.

## V.

L'amor paterno non sofferse stare
Che non vedesse subito il figliuolo:
Udendo quella cosa raccontare
Alla sua donna, al cor sentì gran duolo,
E nella cameretta volle andare
Dove Affrico dormia sul letticciuolo;
E vedendol dormir lo ricopria,
E tostamente quindi se n'uscia.

### VI.

E disse alla sua donna: o cara sposa,

Nostro figliuol mi pare addormentato,

E molto ad agio in sul letto si posa,

Si che a destarlo mi parria peccato;

E forse gli saria cosa gravosa

Sed io l'avessi del sonno svegliato:

E tu di'vero, diceva Alimena,

Lascial posare e non gli dar più pena.

#### VII.

Poscia che 'l sonno ebbe Affrico tenuto
Nelle sue reti gran pezza legato,
E fu nel petto suo tutto soluto,
Un gran sospir gittando fu svegliato;
E poi che vide non esser veduto
Nel suo primo dolor fu ritornato:
E non gli era però di mente uscito
Il dolce sguardo che l' avea ferito.

## VIII.

Ma per non far la cosa manifesta
Al padre, che sentito già l' avea,
Su si levò facendo sopravvesta
Col viso infinto ad amor che 'l pugnea,
E poi ch' alquanto il bel viso e la testa
E gli occhi col lenzuol netti s' avea,
Perch' era ancor di lacrime bagnato,
Poi uscì fuori un pochetto turbato.

## IX.

Giraffon quando il vide, tostamente
Gli si faceva incontro, domandando
Del caso suo, e poi come si sente,
E Alimena ancor lui rimirando
Il domandava, e que' dicea: niente
Quasi mi sento; e dicovi che quando
I' mi destai, mi senti' andato via
La doglia che sì forte m' impedia.

### X.

Nondimen fece il padre apparecchiare
Il bagnuol caldo perchè si bagnasse;
Ed e' vi si bagnò, per dimostrare
Ch' altra pena non fosse che 'l noiasse.
O Giraffon tu nol sai medicare;
Nè non potresti far che si saldasse
Col bagnuol la ferita che fe' amore,
E non la vedi, ch' è nel mezzo al core.

## XI.

Ma lasciam qui: che poi che fu bagnato
Passò quel giorno assai malinconoso,
E l'altro e 'l terzo e 'l quarto egli ha passato
Con molte pene e senza alcun riposo,
E già ogni diletto abbandonato,
Senza mai rallegrarsi sta pensoso,
Nè mai partiva il pensier da colei,
Per cui dì e notte chiamava gli omei,

## XII.

Già padre e madre e tutt' altre faccende
Gli uscian di mente senza averne cura,
Nè più a niuna cosa non attende,
Lasciandole menare alla ventura:
Ma ogni suo pensiero in quella spende
La qual' il tiene in tal prigione scura,
E solo in lei ha posto ogni sua speme,

### XIII.

E se quando poteva in alcun loco,
Che veduto non fosse, ritrovarsi,
Quivi sfogando l'amoroso foco,
Dolendosi d'amor, poneva a starsi:
E sol questo era suo sollazzo e giuoco,
Quando potea con agio lamentarsi,
E ricordare i casi intervenuti
Ch' eran tra lui e la sua amante suti.

# XIV.

Continuando adunque in tal lamento
Affrico, ognor crescendogli la pena,
E già sì stanco l'aveva il tormento,
Ch'avea perduta la forza e la lena:
Vivea contra sua voglia mal contento,
E già sì stretto l'avea la catena
D'amor, che quasi punto non mangiava,
E più di giorno in giorno lo stremava.

## XV.

Già fuggit' era il vermiglio colore

Del viso bello, e magro divenuto,

In esso già si vedea il palidore,

E gli occhi indentro col mirare aguto;

E trasformato sì l' avea il dolore,

Ch' appena si saria riconosciuto

A quel ch' esser solea, prima che preso

Fosse d' amore, e dalle siamme osseso.

## XVI.

Sì gran dolore il padre ne portava,
Che raccontar non lo potrei giammai;
E con parole spesso il confortava,
Dicendo: figliuol mio, dimmi, che hai?
E quale è quella cosa che ti grava?
Ch' i' ti prometto che, se mel dirai,
Pur che sia cosa che possibil sia,
Per certo tu l'ayrai in fede mia.

# XVII.

E s' ell' è cosa che non si potesse

Aver per forza o per ingegno umano,

Provvederem s' altra cosa ci avesse

A cacciar via questo pensier villano,

Acciocchè tanta noia non ti desse,

E che tu torni com' esser suoi sano;

E non può esser ché qualche consiglio

Io non ti doni, o caro e dolce figlio.

#### XVIII.

Simile ancora la sua madre cara
Il domandava spesso qual cagione
Fosse della sua vita tanto amara,
Che 'l conduceva a tanta turbazione,
Dicendo: figlio, tanto m' è discara
Questa tua angoscia, che in disperazione
Io credo venir tosto, poich' io veggio
Che ogni giorno vai di male in peggio.

## XIX.

Null' altra cosa Affrico rispondea

Se non che nulla di mal si sentia,

E la cagion di questa non sapea:

Alcuna volta pure acconsentia

Che un po' il capo e altro gli dolea,

Perchè di più dimandarlo ristia:

Onde più volte egli era medicato,

Non di quel mal che saria bisognato.

# XX.

Adunque in cotal vita dimorando
Affrico, un giorno essendo con l'armento
Del suo bestiame, e quindi oltre guardando
Sen giva in qua e in là con passo lento,
Continuo all'amante sua pensando,
Per la qual dimorava in tal tormento,
Poi una fonte vide molto bella
Appresso a lui, più chiara ch' una stella.

# XXI.

Ell' era tutta d'alber circundata,
Di verdi frondi che facean ombria
Ad essa; e poi ch'alquanto l'ha mirata,
Appiè di quella a seder si ponia,
Pensando alla sua vita sventurata,
E dove amor condotto già l'avia;
Poi si specchiava nell'acqua, e pon cura
Quanto fatt' era la sua faccia scura.

#### XXII.

Perchè pietà di sé stesso gli venne,
Veggendosi sì forte sfigurato,
E le lacrime punto non ritenne,
Ma forte a pianger egli ha cominciato,
Maladicendo ciò che gl' intervenne
Il primo giorno che fu innamorato,
Dicendo: lasso me, a che periglio
Veggo la vita mia senza consiglio!

# XXIII.

E con la man la gota sostenendo,
In sul ginocchio il gomito posava,
E sì diceva tuttavia piangendo:
Oimè, dolente la mia vita prava,
Ch' ella si va come neve struggendo
Al sol, tanto questa doglia mi grava!
E come legno al fuoco mi divampo,
Nè veggio alcun riparo allo mio scampo.

### XXIV.

Io non posso fuggir ched io non ami
Questa crudel fanciulla che m' ha preso
Il core, o ch' io non lei sempre mai brami
Sopr' ogni cosa; e poi veggio che offeso
I' son sì forte da questi legami
Che giorno e notte sto in foco acceso,
Senza speranza d' uscirne giammai,
Se morte non pon fine a questi guai.

## XXV.

E poi guardando, vide nel suo armento
Le belle vacche e' giovenchi scherzare:
Vedea ciascuno 'l suo amor far contento,
E l' un con l'altro li vedea baciare:
Sentia gli uccei con dolce cantamento
Ed amorosi versi rallegrare,
E gir l' un dietro all' altro sollazzando,
E gli amorosi effetti gir pigliando.

# XXVI.

Affrico questo veggendo dicea:
O felici animai! quanto voi sete
Più di me amici di venere Iddea,
E quanto i vostri amor più lieti avete,
E con maggior piacer ch' io non credea!
E quanto più di me lodar dovete
Amor de' vostri diletti e piaceri,
Che v' ha prestati sì compiuti e veri!

## XXVII.

Voi ne cantate e menatene gioia,
Manifestando la vostra allegrezza,
Ed io ne piango con tormento e noia,
E giorno e notte menando gramezza;
E veggio pur ch' alfin convien ch' i' muoia,
Così mi liberrò d' ogni gravezza,
Senza aver mai avuto alcun diletto
Di quella che m' ha il cor tanto costretto.

## XXVIII.

E dopo un gran sospir sì fortemente

A pianger cominciava il giovinetto,

E le lacrime sì abbondevolmente
Gli uscian degli occhi, che le guance e 'l petto
Pareano fatti un fiumicel corrente,

Tant' era dalla gran doglia costretto:
Poi nella bella fonte si specchiava,

E con l' ombra di sè stesso parlava.

# XXIX.

Poi che si fu con lei molto doluto,

E la fonte di lagrime ripiena,

E molti pensier vani avendo avuto,

Alquanto di più pianger si raffrena

Per un pensier che nel cor gli è venuto,

Ch' alquanto mitigò la greve pena,

Tornandogli a memoria la speranza

Che gli diè Vener della sua amanza.

## XXX.

Ma veggendo l'effetto non venire
Di tal promessa, e sè condotto a tale
Che 'n breve tempo gli convien morire,
Disse: forse che Vener del mio male
Non si ricorda, nè del mio martire,
Nè vede come morte ria m'assale;
Perchè con sacrificio ed onor farle
Propose la promessa rammentarle.

# XXXI.

E'n piè levato se ne giva in parte
Dove vedeva il ciel meglio scoperto,
E quivi con fucile e con sua arte
Il fuoco accese molto chiaro e aperto,
E poi con un coltello taglia e parte
Di molte legne, e 'l fuoco n' ha coperto:
E presto poi prese una pecorella
Del suo armento, molto grassa e bella:

# XXXII.

E quella presa la condusse al fuoco,
E quivi fra le gambe la si mise,
E come quel che ben sapeva il giuoco,
Nella gola ferendola l'uccise:
E'l sangue, uscendo fuori a poco a poco,
Sopra'l fuoco lo sparse, e poi divise
La pecorella, e due parti n'ha fatto,
E nel fuoco le mise molto ratto.

### XXXIII.

L' una parte per Mensola vi misse,
L' altra in suo nome volle che vi ardesse,
Per veder se miracol ne venisse
Per lo quale speranza ne prendesse
O buona o ria, pur ch' ella avvenisse,
Acciò sapesse che sperar dovesse;
E poi si mise in terra ginocchione
Facendo a Vener cotale orazione.

## XXXIV.

O santa Dea, la cui forza e valore
Ogn'altra passa mondana e celesta,
O Vener bella col tuo figlio Amore,
Che fere i cori e gli animi molesta,
A te ricorro con divoto core,
Siccome a quella c'hai in tua potesta
Il cor di tutti, che questo mio priego
Degni ascoltare, e non mi facci niego.

# XXXV.

Tu sai, Iddea, come agevolmente
Io mi lasciai pigliare al tuo figliuolo
Il giorno che Dïana parimente
Vidi alla fonte con l'adorno stuolo
Delle sue ninfe, e come tostamente
Nel cor sentii delle tue frecce il duolo,
Per una ch' io vi vidi tanto bella,
Che sempre poi nel cor m'è stata quella.

## XXXVI.

E quanti sien poi stati i miei martiri,
Ch' i' ho per lei patiti e sostenuti,
E l' angosciose pene ed i sospiri
Assai ben chiari puoi aver veduti:
E quanto la fortnna a' miei desiri
Contraria è stata, possono esser suti
Ver testimoni i boschi tutti quanti
Di questa valle, s' io gli ho pien di pianti.

#### XXXVII.

Ancora il viso mio assai palese
Fa manifesto come la mia vita
È stata, e sta ancora in fiamme accese;
E che tosto morendo fia finita,
E fuor di tutte quante le tue offese,
Se prima la tua forza non l'aita,
E se non pon rimedio alla mia pena,
Morte mi scioglierà di tal catena.

# XXXVIII.

Tu prima fosti che principio desti
Alla mia angoscia, e che in visione
Venendo a me col tuo figliuol dicesti
Ched io seguissi il mio opinione;
E detto questo poi mi promettesti,
Come tu sai, che senza tardagione
Che tosto il mio amor verria in effetto;
Poi mi lasciasti ferito in sul letto.

## XXXIX.

Perchè del tuo parlar presi speranza,
E l'animo disposi ad amar quella,
Avend'in ciò di te ferma fidanza;
Che un giorno ritrovandola, quand'ella
Mi vide, di me prese gran dottanza,
Ed a fuggir si diè crudele e fella,
E sì veloce, che una saetta
Quand'esce d'arco non và tanto in fretta.

## XL.

Nè mai potei con lusinghe e preghiera
Far ch'ella mai aspettar mi volesse,
Ma come veltro se ne gía leggiera,
Mostrando ben che poco le calesse
Della mia vita; e poi ardita e fera,
Vedendo ch'io a seguirla avea messe
Tutte mie forze, si volse, ed un dardo
Ver me lanciò col bel braccio gagliardo.

## XLI.

Allor potesti ben vedere, o Dea,
Che morto da quel colpo sarie stato,
Se un albero non fosse, il quale avea
Dinanzi a me, che 'l colpo ebbe arrestato:
Poi passò il monte, e più non la vedea,
Lasciando me tapino e sconsolato;
Nè pote' poi ritrovarla giammai,
Ond' io rimaso son con molti guai.

## XLII.

Ond' io ti prego, o Dea, per tutti i preghi
Che far si posson per l' umana gente,
Ch' un poco gli occhi verso me tu pieghi,
E mira la mia vita aspra e dolente
Pietosamente, e fa' che al cor tu leghi
Di Mensola il tuo figlio strettamente,
Sì che a lei faccia come a me sentire
Le fiaccole amorose col martire.

## XLIII.

E se tu questo non volessi fare,

Ti prego almen, che quando la mia vita

Verrà a morte, che poco può stare

Di qua, che far le converrà partita

Di questo mondo, e'l corpo abbandonare,

Che la mia amante veggia tal finita,

E che la morte mia non le sia gioia

Almen, poi che la vita mia l'annoia.

# XLIV.

Appena avea finita l'orazione
Affrico, quando nel foco mirando,
Vide che in esso er'arso ogni tizzone,
E che la pecorella su levando,
L'una parte con l'altra raccozzone
Come fu mai, e poi forte belando,
Senz'arder punto, stette ritta un poco,
E poi ardendo ricadde nel foco,

#### XLV.

Questo miracol donò gran conforto
Ad Affrico, che ancora lagrimava,
Parendogli vedere assai scorto
Che Vener l'orazione sua accettava,
La qual divotamente le avea porto,
Perchè sovente la Dea ringraziava,
Parendogli il miracol buon segnale
Da dovere aver fine omai 'l suo male s

#### XLVI.

E perchè già il sole era calato
In occidente, e poco si vedeva,
Tutto l'armento suo ebbe adunato
E'n verso il suo ostello il conduceva,
Dove nel volto assai più che l'usato
E nella vista allegro vi giugneva,
E dove e' fu dal padre suo raccolto
E dalla madre ancor con lieto volto.

## XLVII,

Ma poiche già nel ciel tutte le stelle
Si vedeano, e la notte era venuta,
Cenaron tutti, e dopo assai novelle
D' una cosa e d' un' altra intervenuta,
Affrico ch' avea poco il cuore a quelle,
La stanza quivi gli era rincresciuta,
Perchè a dormir s' andò tutto soletto,
Da speranza e pensier nuovi costretto.

#### XLVIII.

Ma prima che dormir punto potesse,
O che sonno gli entrasse nella testa,
Ben mille volte credo si volgesse
Pel letticciuol d'altra parte or da questa,
Mostrando ben che tutto il core avesse
Fiso a colei che tanto lo molesta:
Pure aiutato forte da speranza
Del sì e del no istava in dubitanza.

## XLIX.

Pure alla fine già presso al mattino
ll sonno vinse gli occhi dello amante,
E leggiermente dormendo supino
Venere Iddea gli venne davante:
In collo aveva Amor piccol fantino,
Con l'arco e le saette minacciante:
Poi gli parea che Venere Iddea
Con tai parole inverso lui dicea:

L.

Il sacrificio tuo, e l'orazione
Che mi facesti, fu da me accettata
Per modo, che n'avrai buon gniderdone
Da me di quel che fui da te pregata:
Ed abbi certa e ferma opinione,
Che la mia forza non ti sia negata
In tuo aiuto, e quella del mio figlio,
Se tu seguir vorrai il mio consiglio.

#### LI.

Fatti una vesta per tal modo e stile,
Ch' ella sia larga e lunga infino a' piedi,
Tutta ritratta ad atto femminile;
Poi d'un arco e d'un dardo ti provvedi,
A modo d'una ninfa tutto umile,
Poi mettiti a cercar se tu la vedi:
Tu parrai come lor ninfa per certo,
Se tu saprai con loro esser coperto.

## LII.

E se tu trovi Mensola, con lei
Piacevolmente a parlare entrerai
Di cose sante e di cose di Dei,
E con lei ragionando ti starai:
E perchè me' tu sappi che far dei,
Questo mio figlio sempre in core avrai,
Che ben t' insegnerà dire ogni cosa,
Che fia a lei piacevole e graziosa.

## LIII.

E quando il tempo tu vedi più bello,
E tu a lei allor ti manifesta:
Ella si fuggirà siccome uccello
Seguito dal falcon per la foresta;
Ma fa' che tu non fossi tanto fello,
Che quando ti palesi, ella più presta
Fusse a fuggir che tu presto a pigliarla,
Che non ti varria poi più lusingarla.

#### LIV.

Non temer di sforzarla, che 'l mio figlio
La ferirà in tal modo e maniera,
Che uscire non potrà del suo artiglio:
Di lei avrai ogni tua voglia intera.
Or fa' che tu t' attenga al mio consiglio,
Ed avrai ciò che il tuo desire spera:
Poi si partì, quand' Affrico sentissi,
Ch' era già dì, e tosto rivestissi.

## LV.

E come que' che molto bene avea
La vision di quella Dea compresa,
E molto questo modo gli piacea,
Onde si fu allor la fiamma accesa
Sì nel suo core, che già tutto ardea
Per la grande speranza ch' avea presa,
Perchè pensava come aver potesse
Una gonnella la qual si mettesse.

## LVI.

Ma dopo assai pensar si ricordava

Che la sua madre aveva un bel vestire,

Il qual non mai o poco ella portava,

E 'nfra sè disse: s' io 'l posso carpire,

Ottimo fia; poi la madre aspettava

Se fuor di casa la vedesse uscire,

Per quel vestire in tal parte riporre

Che d' imbolio non l' avesse più a torre.

#### LVII.

E fugli assai in questo la fortuna
Favorevole e buona, che già essendo
Ispenti tutti i raggi della luna
E delle stelle, e il giorno già venendo,
Si levò Giraffone, e senza alcuna
Istanza quivi fuor di casa uscendo,
Dandosi a fare certi suoi lavori,
Così ancor la donna s' uscì fuori.

## LVIII:

Affrico non fu lento a questo tratto,
Veggendo ognun di lor essere andato,
Ma dov' era il vestir se n' andò ratto,
E senza cercar troppo l' ha trovato;
E ben gli venne ciò che volea fatto,
Che senza esser veduto l' ha portato
Fuor della casa un gran pezzo lontano,
E nascoselo in luogo molto strano.

## LlX.

Poi verso casa facendo ritorno
Gli pareva il suo avviso aver fornito;
Nè però metter si volle quel giorno
A Mensola trovar, ma in casa gito
Ritrovò tosto un suo bell'arco adorno,
E d'un turcasso e saette guernito,
E d'ogni cosa si fu provveduto:
Passò quel giorno, e l'altro fu venuto.

# PARTE QUARTA

I.

Febo era già co' veloci cavalli
Col fido Eleo venuto in oriente,
E già faceva gli alti monti gialli,
E rosseggiava l'aria in occidente,
Ma non luceva ancor per tutte valli,
Quando Affrico levato prestamente
L'arco e'l turcasso prese e fuor si caccia,
Alla madre dicendo: i' vo alla caccia.

II.

E dove il di dinanzi aveva messo
Il vestir della madre ne fu gito,
E quivi giunto, i panni di lui stesso
Si trasse, e quivi quel s'ebbe vestito,
Una vitalba si cinse sopr'esso
Per poter esser più presto e spedito;
E certamente che Vener l'atava
A acconciar quel vestir, si ben gli stava.

#### III.

Poi i suoi capelli, non già pettinati,
Pendeano in giù non con troppa grandezza,
Ma biondi sì, che d'or parean filati,
E ricciutelli con somma bellezza:
Ma come che per gli affanni passati
Nel viso ancora avesse palidezza,
Pur nondimen quel colore era tale,
Che più gli dava femminil segnale.

#### IV.

E poi che s' ebbe acconcio in tal maniera, Il turcasso si cinse al destro lato, E l' arco in mano e una freccia leggiera; E poi ch' alquanto s' ebbe rimirato, Gli parea esser quel ched e' non era, E in femmina di maschio trasmutato: E certo chi non l' avesse saputo Per maschio non l' avria mai conosciuto.

## v.

Poscia i suoi panni in quel luogo rimise
Donde 'l vestir femminile avea tratto,
Poi verso i monti Fiesolan si mise
Così acconcio, non già troppo ratto,
E molte fiere in questo mezzo uccise
Prima che su fosse salito affatto;
Ma poi che fu in sul monte maggiore,
De' tre, sentì di là un gran romore.

## VI.

Affrico volto verso quelle stride

Vide più ninfe ind' oltre gir cacciando,

Ed accennar ver lui con alte gride:

Sta' ferma al passo la fiera aspettando.

Affrico pose mente, e venir vide

Un fier cinghial fortemente rugghiando,

Con frecce molte fitte nel suo dosso:

Affrico sbarra l' arco suo dell' osso,

#### VII.

E d'una freccia nel petto al cinghiale
Fer!, che gli passò infino al core,
Che pelle dura o callo non gli vale;
E poco andò che gli mancò il furore,
E cadde in terra pel colpo mortale;
E come piacque a Venere e ad Amore,
Mensola era in luogo ch'assai scorto
Vide a quel colpo il cinghial cader morto.

# VIII.

Quivi trasse di ninfe gran brigata,
Credendo ben ch' Affrico ninfa fosse,
E Mensola con lor si fu adunata,
E poi alle compagne a parlar mosse,
Ed a lor la novella ha raccontata,
Dicendo: i' vidi com' ella il percosse,
Nè sì bel colpo vidi alla mia vita,
Quanto fe' questa ninfa qui apparita.

## IX.

Quanto Affrico sentisse di piacere
Dentro dal core udendosi a colei
Lodar cotanto, che già dispiacere
Le fu vederlo, dir non lo potrei,
Ma color sol lo posson ben sapere
C' hanno d' amor sentiti i colpi rei,
E a chi non lo sapesse fo palese,
Che presso fu più volte e' non la prese.

## X.

Ma credo il tenne più ch' altro paura

Delle compagne e degli archi ch' avieno;

Ma poi ch' alquanto con lor s' assicura,

Cominciò a dir di quel ch' elle dicieno,

A ragionar con lor della sventura

Di quel cinghial che morto lì tenieno;

E com' elle 'l trovaro, e tutti i tratti

Ch' ognuna aveva addosso al cinghial fatti.

## XI.

Mensola disse: or ci fusse Dïana,

Che noi le faremm questo bel presento.

Affrico udendo che di li lontana

Era Dïana, fu molto contento.

Ma poi ch' ebbon assai di questa strana

Bestia tenuto li ragionamento,

Fecion da parte un berzaglio tra loro,

E cominciaro a saettar costoro.

#### XII.

Ognuna quivi l'animo assottiglia,
Con gli archi loro egual dardo lanciava:
Mensola tosto il suo arco in man piglia,
E più presso che l'altre al segno dava;
E Affrico di ciò si maraviglia,
E tosto l'arco suo in man recava,
A lato al dardo di Mensola ha messo
La freccia sì, ch'amendue fur più presso.

## XIII.

E come Amor sa ben far quando e' vuole
Far l' un dell' altro tosto innamorare,
Quel giorno usò gl' ingegni che far suole
Quando le cose ad effetto menare
Ei vuole, e non menarle per parole;
Così quel giorno seppe sì ben fare,
Che di Mensola e d'Affrico lo strale
Sempre mai era più presso al segnale.

## XIV.

Per la qual cosa Mensola veggendo
Che sempre di lor due era l'onore,
Ognora più le veniva piacendo,
E già gli aveva posto molto amore;
Affrico sempre gli occhi a lei tenendo,
Piacevolmente le dava favore,
E acconsentiva ciò ch'ella diceva,
Ed essa a lui il simile faceva.

## XV.

Ma poi ch' ell' ebbon molto saettato,
Cominciò loro a rincrescere il giuoco,
Perchè tutte partirsi da quel lato,
E ivi presso ne giro ad un loco
Dov' era una caverna, e lì trovato
Una di quelle ninfe ch' avea il foco
Acceso, e messo a cuocer del cinghiale,
E con esso non so ch' altro animale.

# XVI.

Aveva il sole già la terza via

Fatto del corso suo, quando costoro
Si adunar tutte ad una bell' ombria
Che facea lì un grandissimo alloro;
E sopra ad un gran masso si ponia
La cotta carne senz' altro savoro,
E pan che di castagne allor facieno,
Che grano ancor le genti non avieno.

## XVII.

Per bere usavan acqua con mel cotta

E con cert' erbe, e quello era il lor vino;

E li nappi con che beveano allotta

Di legname era il grande e'l piccolino:

Apparecchiata tutta quella frotta

Delle ninfe, mangiando di cor fino,

Affrico e Mensol si sedeano allato

Con l'altre, avendo il masso circundato.

## XVIII.

Venuto il fin dell' allegro mangiare,

Le ninfe tutte quante si levaro,

E per lo monte con dolce cantare

A due a tre a quattro se n' andaro,

Chi in qua chi in là com' a ciascuna pare;

Affrico e Mensol non si sceveraro, se della la se della se della la se della se della la se della se della la se della la se della la se della la se della

## XIX.

Com' io v' ho detto, Mensola invaghita
D' Affrico s' era pel suo saettare
Che sì bene avea fatto, e per l' ardita
Presenza sua, e pel dolce parlare,
Che già l' amava come la sua vita,
Nè saziar si potea di lui guatare,
Ma non pensi n'iun che giammai questo
Amor con pensier fosse disonesto;

# XX.

Perocche fermamente ella credea
Che ninfa fusse ind' oltre del paese,
Perchè segno maschil nessun vedea
Nella persona, che fosse palese:
Che se saputo quel che non sapea
Avesse, non saria suta cortese
Com' ella fu con l' altre a fargli onore,
Ma danno gli avria fatto e disonore.

## XXI.

S' Affrico innamorato di lei era
Non bisogna più dir, ch' assai n' è detto:
Ma insieme andando, per cotal maniera
Portava ascoso il fuoco nel suo petto,
E più ardeva che non fa la cera,
Veggendosi mirare al suo diletto,
E parlare e toccare e farsi onore,
Per peritezza gli batteva il core.

## XXII.

E infra sè dicea: che farò io?

Io non so ch' io mi dica, o ch' io mi faccia:
Se io scuopro a costei il mio disio,
Io temo forte che poi non le spiaccia,
E che 'l suo amor non mi tornasse in rio
Odio, e con l' altre mi desson la caccia;
E s' io non me le scuopro questo giorno
Non so quando a tal caso mi ritorno.

## XXIII.

Se queste ninfe almen si gisson via;
Che son con noi, io pur mi rimarrei
Qui solo nato con Mensola mia,
E più sicuramente mi potrei
A lei scoprire, e mostrar quel ch' io sia,
E se fuggir volesse, allor sarei
A pigliarla sì accorto, che fuggire
Non si potrebbe nè da me partire.

## XXIV.

Ma io mi credo che punto da noi
In questo giorno non si partiranno;
E s' io m' indugio, non so se mai poi
Queste venture innanzi mi verranno:
Meglio è che facci quello che tu puoi,
Chè molti per indugio perdut' hanno:
E fu tutto che mosso per pigliarla,
Poi si ritenne, e non volle toccarla.

#### XXV.

Ora m' insegna, Venere, or m' aiuta,
Ora mi dona il tuo caro consiglio!
Ora mi par che l' ora sia venuta
Nella qual debbo a costei dar di piglio:
E poi pensando il suo pensier rimuta,
Parendogli a far questo pur periglio:
E'l sì e'l no nel capo gli contende,
E l' amoroso foco più l' accende.

# XXVI.

Ell' eran già tanto giù per lo colle
Gite, ch' eran vicine a quella valle
Che duo monti divide, quando volle
D' Affrico Amor le voglie contentalle:
Nè più oltre che quel giorno indugiolle,
Trovando modo ad effetto menalle,
Chè mentre in tal maniera insieme gieno
Nella valle, acqua risonar sentieno.

## XXVII.

Nè furon guari le ninfe oltre andate,
Che trovaron due ninfe tutte ignude
Che in un pelago d'acqua eran entrate,
Dove l'un monte con l'altro si chiude:
E giunte lì s'ebbon le gonne alzate,
E tutte quante entrar nell'acque crude,
Coll'altre ragionando del bagnare:
Che farem noi? vogliamci noi spogliare?

## XXVIII.

E perchè allora era maggior calura
Che fosse in tutto il giorno, e dal diletto
Tirate di quell' acqua alla frescura,
E veggendosi senza alcun sospetto,
E l' acqua tanto chiara, netta e pura,
Diliberaron far come avean detto;
E per bagnarsi ognuna si spogliava,
E Mensola con Affrico parlava,

## XXIX.

E sì diceva: o compagna mia cara,
Bagneraiti tu qui con esso noi?
Affrico disse colla voce chiara:
Compagna mia, i' farò quel che vuoi,
Nè cosa che tu voglia mi fia amara.
E fra sè stesso sì diceva poi:
S' elle si spoglian tutte, al certo ch' io
Non terrò più nascoso il mio disio.

## XXX.

Ed avvisossi di prima lasciarle
Tutte spogliare, e poi egli spogliarsi,
Acciocchè le lor armi adoperarle
Contro a lui non potessero: e a tirarsi
Cominciò lento il vestir, per poi farle,
Quando nell' acqua entrasse per bagnarsi,
Per vergogna fuggir pe' boschi via,
E Mensola per forza riterria.

# XXXI.

E innanzi che spogliato tutto fosse,
Le ninfe eran nell'acqua tutte quante;
E poi spogliato verso lor si mosse,
Mostrando tutto ciò ch' avea davante.
Ciascuna delle ninfe si riscosse,
E con voce paurosa e tremante
Cominciarono, urlando, oimè oimè,
Or non vedete voi chi costui è?

## XXXII.

Non altrimenti lo lupo affamato
Percuote alla gran turba degli agnelli,
E un ne piglia e quel se n' ha portato,
Lasciando tutti gli altri tapinelli;
Ciascun belando fugge spaventato,
Pur procacciando di campar le pelli:
Così correndo Affrico per quell' acque
Sola prese colei che più gli piacque.

## XXXIII.

E l'altre ninfe tutte quante in fretta
Uscir dell'acqua a' lor vestir correndo;
Nè però niuna fu che lì sel metta,
Ma coperte con esso va fuggendo,
Che punto l'una l'altra non aspetta,
Nè mai indietro si givan volgendo,
Ma chi qua e chi là si dileguoe,
E ciascuna le sue armi lascioe.

#### XXXIV.

Affrico tenea stretta nelle braccia

Mensola sua nell'acqua, che piagnea,
E basciandole la vergine faccia,
Cotai parole verso lei dicea:
O dolce la mia vita, non ti spiaccia
Se io t'ho presa, che Venere Iddea
Mi t'ha promessa, o cor del corpo mio,
Deh più non pianger per l'amor di Dio,

## XXXV.

Mensola le parole non intende
Ch' Affrico le dicea, ma quanto puote
Con quella forza ch' ell' ha si difende,
E fortemente in qua e in là si scuote
Dalle braccia di quel che sì l' offende,
Bagnandosi di lagrime le gote;
Ma nulla le valea forza o difesa,
Ch' Affrico la tenea pur forte presa;

## XXXVI.

Per la contesa che facea si desta

Tal, che prima dormia malinconoso,

E con superbia rizzando la cresta

Cominciò a picchiar l' uscio furioso,

E tanto vi percosse colla testa,

Ch' egli entrò dentro, e non già con riposo,

Ma con battaglia grande e urlamento,

E forse che di sangue spargimento.

## XXXVII.

Poi che messer Mazzone si ebbe avuto Montesicalle, e nel castello entrato, Fu lietamente dentro ritenuto Da que' che prima l' avean contrastato: Ma poi che molto si su dibattuto, Per la terra lasciare in buono stato Per pietà lacrimò, e del castello Uscì poi fuori umil più ch' un agnello.

## XXXVIII.

Poi che Mensola vide esserle tolta

La sua virginità contro a sua voglia,
Forte piangendo ad Affrico fu volta,
E disse: poi c'hai fatto la tua voglia,
Ed hai ingannata me fanciulla stolta,
Usciam dell' acqua, ch' io muoio di doglia,
Però ch' io vo' del mondo far partita,
Togliendo a me con le mie man la vita.

## XXXIX.

Affrico udendo il suo pietoso dire,
Con lei insieme uscì dell' acqua fuori,
E veggendo la sua doglia e il martire,
Dentro del cor ne sentia gran dolori:
E ben ch' avesse in parte il suo disire
Contento, gli crescevan vie maggiori
Le fiamme dentro al petto e più cocenti,
Veggendo in lei cotanti turbamenti.

#### XL.

Ma poi che rivestiti amendue furo;
Mensola il dardo suo prendeva presta,
E al petto si poneva il ferro duro
Per morte darsi senz' altra richiesta:
Veggendo Affrico il suo pensiero scuro,
Prestameute là corse, e prese questa,
E lei gavigna, e quel dardo gettava
Per lo boschetto, e poi così parlava:

# XLI,

Oimè, anima mia, or che è quello
Che tu volevi fare? o che sciocchezza
È questa, o qual pensier cotanto fello,
Che qui te conduceva a tal fierezza?,
O lasso me! che farei, tapinello,
Se io perdessi la tua gran bellezza?,
Che solo un' ora in vita non starei,
Ma con le proprie man m' ucciderei;

## XLII.

Sì gran dolore a Mensola al cor venne,
Che nelle braccia d'Affrico cascata
Tramortì tutta, ond' egli la sostenne;
E poi che nel bel viso l'ha mirata,
Le lagrime negli occhi più non tenne,
Temendo ch' ella non fosse passata
Di questa vita, perchè tra le fronde
Di molti alberi con lei si nasconde.

#### XLIII.

Quivi a seder con lei insiem si pose,
In sul sinistro braccio lei tenendo,
E con la destra man le lagrimose
Guance di lei asciugava, e piangendo
Diceva con parole assai pietose:
O morte, or hai ciò ch' andavi caendo;
Che poichè tolto m' hai ogni mia gioia,
Con lei insieme converrà ch' io muoia.

# XLIV.

E riguardando il tramortito viso,
E quel baciando, diceva: amor mio,
Perchè da te sì tosto m' ha diviso
La ria fortuna in questo giorno rio?
E questo ed altro mirandola fiso
Diceva, bestemmiando il suo disio,
Che fu troppo corrente a tal' impresa,
E che sì forte avea Mensola offesa.

## XLV.

Ma poi ch' egli ebbe fatto un gran lamento
Sopra 'l palido viso tramortito,
E mille volte e più con gran tormento
Baciato, e delle lacrime forbito,
Nè più avendo di viver talento,
Di morte darsi avea preso partito,
E per morir già si volea levare,
Quando Mensola sentì sospirare.

# XLVI.

Li spiriti di Mensola rotando

Eran per l'aer già gran pezzo andati,

E dopo molto nel corpo tornando

Nelli lor luoghi si furon rientrati,

Quando Mensola forte sospirando

Si risentì con atti spaventati,

Dicendo: oimè, oimè, lassa, ch' io moro!

A pianger cominciò senza dimoro.

# XLVII.

Affrico quando vide ch' era viva

Mensola sua, che prima parea morta,

Tutto nel cor di letizia ravviva,

E poi con ta' parole la conforta:

O fresca rosa, olïente e giuliva,

Per cui la vita mia gran pena porta,

Deh, non ti sgomentar, nè aver paura,

Che tu puoi star con meco ben sicura.

#### XLVIII.

Tu se' in braccio di colui, il quale
Sopr' ogni cosa t' ama e vuolti bene;
Ogni tuo dispiacere ed ogni male
Son nel cor mio angosciose pene.
O lasso a me! ch' io mi credetti avale
Che morte ti tenesse in sue catene,
E voleami levar per morte dare,
Se non che or ti senti' sospirare.

## XLIX.

Oimè dolente, lassa sventurata!

Diceva Mensola, Affrico mirando,
Tapina a me, per che fu' io mai nata,
O mai in vita! dicea lagrimando,
Or fuss' io stata il giorno strangolata
Ch' io prima fui veduta! o almen quando
Le veste di Dïana mi fur messe
Ch' un feroce cinghial morta m' avesse.

## L

Deh non ti sgomentare, anima mia,
Affrico disse, che'l cor mi si sface
Veggendo a te tanta malinconia,
Senza pigliar consolazione o pace,
E menar la tua vita tanto ria:
E certo che bisogno non ti face,
Però che se' con colui che più t' ama
Che non fa sè, e che sola te brama,

#### LI.

Acciò che tu mi creda che sia vero
Ch' io t' ami tanto quant' ora t' ho detto,
Io ti vo' raccontare il fatto intero:
Ch' egli è ben quattro mesi che soletto
Giva cantando senza alcun pensiero
Per questa costa, quando in un boschetto
Sentii mormorar voci, onde più presso,
Per veder chi parlava, mi fu' messo.

## LII.

Io vidi intorno a una bella fontana
Molte ninfe sedere, e vidi poi
Sopra tutte seder la Dea Dïana
Che sermonando ammuniva voi
Con rigido parlare, e molto strana:
Poi a' miei occhi corson gli occhi tuoi,
E la tua gran bellezza, che nel core
Sentii ferirmi dallo stral d'Amore.

## LIII.

Poi le diceva com' ivi nascoso
Gran pezza stette, sol per lei mirare,
E come venne sì disideroso
Di lei, che non potea gli occhi saziare
Di mirar questo bel viso vezzoso,
E sì dicendo, la volle baciare;
E come poi, quando ognuna partie,
Mensola andiamne, chiamar la sentie.

#### LIV.

Raccontò poi le lagrime e' sospiri

Che per lei avea sparte in abbondanza,

E l' angosciose pene co' martiri,

E come Vener sopra sua leanza

Gli avea promesso lei ne' suoi dormiri,

E datoli di ciò grande speranza,

E quante volte l' era ita cercando,

Ed ogni cosa le venia narrando.

#### LV.

E poi com' egli un giorno la trovoe
Tutta soletta, e com' ella fuggia,
E quanto umilemente la pregoe,
E come ella crudele non l'udia;
E poi del dardo ch' ella gli lancioe,
E della quercia dove quel feria,
E come disse, guarti, e poi smarrilla,
Nè più la vide poi nè più sentilla.

# LVI.

Ancor del sacrificio ch' avea fatto
Alla Venere Iddea, e la risposta
Ch' ella gli fe', e come tosto e ratto
Si contraffe', e poi per quella costa,
A modo d' una ninfa contraffatto,
A cercar lei si mise senza sosta,
E com' ora in sul monte la trovoe;
Dappoi sa' tu, com' io, che seguitoe.

# LVII.

Ora t' ho raccontato il gran tormento
Ch' io ho per te portato e sostenuto,
E però s' i' ho usato sforzamento,
L' ho fatto sol perchè forza m' è suto,
Non perch' io sia di noiarti contento,
Ma solo Amor, che m' ha per te tenuto
In queste pene, n' ha colpa e cagione,
Duolti di lui, che n' arai più ragione.

# PARTE QUINTA

ក្រុមហ៊ុន សេច ប៉ុន្តែការប្រជាជាមួយ ស្រី ប្រ ប្រជាជាមួយ ស្រីសាស្ត្រ បានប្រជាជាមួយ សេច សេច សេច

Mensola avendo bene Affrico inteso
Ciò ch' avea detto del suo innamorare,
E come fu da prima di lei preso,
E poi le cose ch' Amor gli fe' fare,
Alquanto nel suo cuore si fu acceso
Il fuoco, e cominciava a sospirare,
E pure Amor l' avea già ben ferita,
Come ch' ella paresse sbigottita.

II.

Poi disse: oimè, e' mi racorda bene Ch' io fui l' altrier gran pezza seguitata Da un, non so se tu quel desso sene Che ora m' hai così vituperata, E ben so io che per donarli pene, Inverso lui mi rivolsi crucciata, E'l dardo mio a lui forte lanciava, Veggendo pur ched e' mi seguitava.

#### III.

E ricordami ancor (ched e' non fosse)
Che quando vidi il dardo inver lui gire,
Non so perchè pietà al cor mi mosse,
Ch' io gridai, guarti guarti, e poi a fuggire
Mi diedi, e vidi che 'l dardo percosse
In una quercia e fella tutta aprire,
Poi mi nascosi ivi presso in un bosco:
Se tu se' desso, io già non ti conosco.

# IV.

Non mi ricorda mai più ne' dì miei,
Dappoi ch' io fui a Diana consecrata,
Ch' io vedessi uomo; e volesson gli Dei
Che ancora tu non m' avessi trovata,
Nè mai veduta, che ancora sarei
Da Dïana coll' altre annoverata,
Dov' or sarò, oimè, da lei sbandita,
E senza fallo mi torrà la vita.

#### V.

E tu, o giovinetto, il qual cagione
Sarai della mia morte e del mio danno,
Come tu sai, senza averne ragione,
Ti rimarrai senza alcuno affanno:
Ma sien di me a Diana testimone
Alberi e fiere che veduta m' hanno,
Com' io mi sono a mia forza disesa,
E come tu per forza m' hai ossesa.

#### VI.

Ed io fanciulla pura ed innocente

Son da te stata ingannata e tradita:

Ma di questo peccato veramente

M' assolverò, togliendomi la vita

Con le mie mani; e poi che del presente

Mondo sarò tapina dipartita,

Ti rimarrai contento, nè giammai,

Lassa, di me non ti ricorderai.

## VII.

Affrico allora l' abbracciava stretta,

E lacrimando disse: oimè tapino!

Non creder che giammai così soletta

Io ti lasciassi, dolce amor mio fino,

Ma vo' che per mio amor tu mi prometta

Di levar via questo pensier meschino,

O pria di te la vita mi torroe,

Sicchè di dietro a te non rimarroe.

## VIII.

Io non potre' giammai stare diviso

Da te, dolce mio bene: e poi baciando

La bella bocca e l' angelico viso,

E colla mano i begli occhi asciugando,

Diceva: veramente in paradiso

Tu fusti fatta; e i capelli spianando

Giva dicendo: mai sì be' capelli

Non fur veduti, tanto biondi e belli.

#### IX.

Benedetto sia l' anno e 'l mese e 'l giorno,
E l' ora e 'l punto ed anche la stagione
Che fu creato questo viso adorno,
E l' altre membra con tanta ragione,
Che chi cercasse il mondo intorno intorno,
E nel cielo anche tra la regione
Delle Iddee sante, non porria trovarsi
Una ch' a te potesse mai agguagliarsi.

#### х.

Tu se' viva fontana di bellezza,
E d' ogni bel costume chiara luce:
Tu se' adatta e piena di franchezza,
Tu se' colei in cui sol si riduce
Ogni virtù e ogni gentilezza,
E quella che la mia vita conduce;
Tu se' vezzosa, e se' morbida e bianca,
E niuna bella cosa non ti manca.

## XI.

Dunque, deh! non voler, Mensola mia,
Guastare una sì bella e tanta cosa
Chente tu se', con tua malinconia
Nè con niun' altra cosa iniquitosa:
Ma da te caccia ogni rio pensier via,
E non istar con meco più crucciosa,
Ch' esser non può non fatto quel ch' è fatto,
Perch' io con teco ancor fussi disfatto.

### XII.

Però ti prego che tu ora facci
Sì come savia, e di questi partiti
Il miglior prendi, e gli altri da te cacci;
E gli spiriti tuoi ispauriti
Conforta un poco, e fa' che tu m' abbracci,
E bacia me con baci saporiti,
Anima mia, sì com' io bacio te;
Prendi diletto se tu vuoi di me.

## XIII.

Amor legava tuttavia il core
Colle parole ch' Affrico diceva
Di Mensola, sì che in parte il dolore
S' era partito, già perchè vedeva
Ch' altro esser non potea, e poi l' amore
Ch' ad Affrico portò, quando credeva
Che ninfa fosse, or più forte s' incende
Quando le sue dolci parole intende.

## XIV.

E per volerlo in parte contentare
Gli gittò al collo il suo sinistro braccio,
Ma non lo volle ancor però baciare,
Forse parendole ancor troppo avaccio
Di doversi con lui sì assicurare,
E disse: oimè tapina, ch' io non saccio
Com' io possa campar, se tal peccato
Sarà a Dïana giammai palesato.

### XV.

Nè ardirò giammai con ninfa alcuna, Com' io solea, nell' acqua più bagnarmi, Nè anche, poichè vuol la mia fortuna, Dove ne sia alcuna ritrovarmi, Che s' elle ciò sapesson, ciascheduna Tosto a Dïana andrebbono a accusarmi; Onde pur sola mi converrà stare, Fuggendo quel che già solea cercare.

## XVI.

E ben conosco che s' io m' uccidessi,
Che 'l mio peccato minor non sarebbe,
E quel che tu hai fatto non avessi,
Son molto certa ch' esser non potrebbe:
E se 'l contradio di questo credessi,
A quest' ora doman non giugnerebbe
La vita mia, che di cotal fallenza
M' arei ben data degna penitenza.

# XVII.

Ma poichè i tuoi conforti son si buoni,
Che rivolto hanno tutto il mio pensiero,
E si legato m' hanno i tuoi sermoni,
Che 'l mio voler tanto crudele e fiero
Ho via levato: ma quel che ragioni,
Di rimanerti meco, a dirti il vero
Non consentire' mai, perchè sarebbe
Mal sopra male, e saper si potrebbe.

#### XVIII.

Perchè riconosciuto tu saresti

Da tutte quelle ninfe che veduto

Questo dì t' hanno, e forse che potresti

Esser morto da lor, se conosciuto

Fussi da loro; e creder lor faresti

Quel che non è ancor da lor saputo,

Ch' io dirò sempre a chi di lor mi trova,

Ch' io abbia teco vinta la mia prova;

## XIX.

Come che lor compagnia sempre mai
A giusto mio potere io fuggiroe.
E prego te, o giovane, che hai
Toltomi quel che giammai non riavroe,
Che tu ne vada, e mc con questi guai
Lascia star sola, che 'l me' ch' io potroe
Mi passerò, dandomi di ciò pace:
Deh fallo, io te ne prego, se ti piace.

## XX.

Affrico aveva molto ben compreso,
Per le parole sue, che già il foco
Amor l' aveva dentro al petto acceso,
Ma pure ancor si vergognava un poco:
E poi ch' egli ebbe tutto bene inteso,
Disse fra sè: prima che d' esto loco
Mi parta, tu farai meco ragione,
E farotti cantare altra canzone.

## XXI

Poi baciandola disse: o saporita

Dolce mia bocca, cor del corpo mio,
O faccia bella fresca e colorita,
Nella quale i' ho messo il mio disio;
Tu donna sola se' della mia vita,
E amo te più ch' io non faccio Iddio:
I' son risuscitato, poi ch' io veggio
Che pigli il meglio, e lasci andare il peggio.

## XXII.

Ma come potre' io mai sofferire

Di partirmi da te, che t' amo tanto;

Che senza te mi pare ognor morire?

Essendo teco, non so giammai quanto
Più ben mi possa avere o più disire,

Ma sallo bene Amore in quanto pianto
Ista la vita mia la notte e'l giorno;

Mentre non veggo questo viso adorno;

# XXIII.

E pognam pur che partir mi potessi,
Come tu di', mai non sare' contento
Che sì malinconosa rimanessi,
E gissi a mia cagion facendo stento;
E non so se mai più ti rivedessi,
Onde la vita mia maggior tormento
Non sentì mai quant' allor sentirci,
E più che vita morte bramerei.

#### XXIV.

Ma poichè tu non vuoi che io con teco
Rimanga qui, venir te ne potrai
Qui presso a casa mia: con esso meco
E colla madre mia lì ti starai,
La qual, mentre che tu starai con seco,
Sempre come figliuola tu sarai
Da lei trattata, e da mio padre ancora,
E potrai d'amendue esser la nuora.

#### XXV.

Cotesto ancor per nulla non vo' fare,
Mensola disse, ch' io teco ne venga
A casa tua, per voler palesare
Il mio peccato, e ancora mi convenga
In questo sì gran mal perseverare:
Prima la vita mia morte sostenga
Ch' io vada mai là dove sia persona,
Poi c' ho perduto sì bella corona.

## XXVI.

Io non mi missi a seguitar Dïana
Per al mondo tornar per niuna cosa;
Che s' io avessi voluto filar lana
Colla mia madre, e divenire sposa,
Di qui sarei ben tre miglia lontana
Col padre mio, che sopra ogn' altra cosa
M' amava e volca bene, ed è cinqu' anni
Che mi fur messi di Dïana i panni.

### XXVII.

Però ti prego, se 'l mio prego vale,
Per quell' amor che tu ora m' hai detto
Che fu cagion di far far questo male,
Che te ne vadi a casa tu soletto,
Ed io ti giuro per colei, la quale
Tu di' che ti ferì per me nel petto,
Ch' io bramerò la vita per tuo amore,
Ed amerotti sempre di buon core.

#### XXVIII.

Se io 'l credessi, disse Affrico allora,
Che tu facessi quel che mi prometti,
E che nel cor m' avessi ciascun' ora,
Andrebbon via alquanto i miei sospetti:
Ma quel che più m' offende e più m' accora
Sì è ch' io temo, se 'n questi boschetti
Ti lascio sola, di mai ritrovarti,
E però temo senza me lasciarti.

# XXIX.

Mensola disse: io verrò molto spesso
In questo loco, sì che tu potrai
Meco parlare, e vedermi d'appresso
Onestamente quanto tu vorrai:
E certamente quel ch'io t'ho promesso
Io t'atterrò se tu ci tornerai,
Però che tu m'hai già mezza legata,
E parmi esser venuta innamorata.

### XXX.

Affrico quando tai parole intende,
In fra sè stesso si rallegra molto,
Veggendo che Amor forte l'accende,
E che il pensier suo rio avea rivolto:
Più stretta nelle braccia allor la prende,
E poi baciando l'angelico volto
Le disse: intendi un poco mia parola,
Poichè disposta se' di star pur sola.

### XXXI.

Io vo', se t'è in piacer, rosa novella,
Da te una grazia prima ch' io mi parti:
Tu sai quanto la tua persona bella
l'ho bramata, e quanti ingegni ed arti
Usati ho per averti, o chiara stella;
Or per piacerti mi convien lasciarti,
Però ti prego sia di tuo volere
Ch' io teco prenda un poco di piacere.

# XXXII.

E più contento poi mi partirò,
Poichè pur vuoi ch' io mi parta da te:
Or dammi la parola, ch' io farò
Cosa che fia diletto a te e a me:
E poi doman qui a te tornerò
A rivederti, perocchè tu se'
Colei in cui ho messi i miei diletti:
Deh di' ch' io prenda gli amorosi effetti.

### XXXIII.

Oimè, dolente, che vuo' tu più fare,
Mensola disse, o che altro diletto
Puo' tu di me sventurata pigliare,
Che t' abbi preso? e però, giovinetto,
Ti prego ch' oramai ne deggi andare,
Ed io mi rimarrò com' io t' ho detto:
Tu vedi che del giorno ormai c' è poco,
E potremmo esser giunti in questo loco.

### XXXIV.

Tu sai ben che 'l diletto ch' io ho avuto,
Di te infino a qui, chent' egli è stato,
E quel che tra noi due è addivenuto,
E con quanto dolor s' è mescolato,
Che 'n verità poco piacer m' è suto;
Ma or ch' ognun di noi è consolato,
Sarà 'l nostro diletto assai maggiore,
E più compiuto e con maggior dolciore.

# XXXV.

Deh non volere, o giovane piacente,
Che sopra 'l mal c' ho fatto i' faccia peggio:
Che se io fossi di ciò consenziente
Grave pena n' avrei, e chiaro il veggio,
Se mai Dïana ne saprà niente;
Però di grazia questo don ti cheggio
Che ti piaccia partir, come che a me
Non sia forse minor doglia che a te.

### XXXVI.

Anima mia, quel male avrai di questo
Ch' aver tu dei di quello che abbiam fatto,
Affrico disse, benchè manifesto
Non fia a Diana mai questo misfatto,
Nè a persona mai, onde molesto
Per questo non arai, che tanto piatto
È suto, e sì nascoso, che veduti,
Se non da Dio, non possiamo esser suti.

### XXXVII.

E certissima sii che s' io ne voe,
Senza di te aver niun' altra cosa,
Per gran dolor tosto me ne morroe.
Deh sii un poco inverso me pietosa:
E una volta e due la ribacioe,
Dicendo: or bacia me, o fresca rosa:
Assicurati meco, e prendi gioia,
E non voler che per amarti io muoia.

# XXXVIII.

Molte lusinghe e molte pregherie,
Più ch' io non dico ben per ognun cento,
Affrico fece a Mensola quel die,
Baciandole la bocca il viso e il mento
Sì forte, che più volte ella stridie,
Come che ciò le fosse in piacimento:
Ancor la gola le baciava e il seno,
Il qual pareva di viole pieno.

### XXXIX.

Qual torre fu giammai si ben fondata
In su la terra, ch' essendo ella suta
Da tanti colpi percossa e scalzata,
Poi non si fusse piegata o caduta?
O qual fu quella mai si dispietata,
Col cor d'acciaio che non fusse arrenduta
Per le lusinghe d'Affrico e al baciare,
Che arebbon fatto le montagne andare?

### XL.

Mensola che d'acciaio non avea il core, S' era gran pezzo scossa e ancor difesa, Ma non potendo alle forze d'Amore Resister, fu da lui legata e presa; Ed avendo ella il suo dolce sapore Prima assaggiato con alquanto offesa, Pensò portar quel poco del martire Mescolato con sì dolce disire.

# XLI.

E tant' era la sua simplicitade,
Che non pensò che altro ne potesse
Addivenir, come quella che rade
Fiate, o forse mai nessuna, avesse
Giammai udito per qual dignitade
L' uom si creasse, e poi come nascesse:
Nè sapea che quel tal congiugnimento
Fosse il seme dell' uomo e il nascimento.

### XLII.

Ella il baciò, e disse: o amor mio,
Io non so qual destino o qual fortuna
Vuol pur ch' io faccia tutto il tuo disio,
Nè vuol ch' io faccia più difesa alcuna
Contra di te, e però m' arrend' io,
Come colei che non ha più nïuna
Forza a poter contastare ad Amore,
Che per te m' ha ferita a mezzo il core.

## XLIII.

Però farai omai ciò che ti piace,
Che tu puo' far di me ciò che tu vuoi,
Poich' i' ho perduto ogni mia forza audace
Contro ad Amore, e contro a' preghi tuoi:
Ma ben ti prego, se non ti dispiace,
Che poi ne vadi il più tosto che puoi,
Che mi par esser tuttavia trovata
Da mie compagne, e da loro cacciata.

# XLIV.

Sentì Affrico allora gran letizia,
Udendo che di ciò era contenta,
E donandole baci a gran dovizia,
A quel che bisognava s' argomenta;
Più da natura che da lor malizia
Atati s' alzar su le vestimenta,
Facendo che lor due parevan uno,
Tanto natura insegnò a ciascheduno.

## XLV.

Quivi l' un l' altro baciava e mordeva,
Stringendo forte, e chi le labbra prende:
Anima mia, ciascheduno diceva,
All' acqua, all' acqua, che 'l fuoco s' accende:
Macinava il mulin quanto poteva,
E ciascheduno si dilunga e stende:
Attienti bene: oimè, oimè, oimè,
Aiutami, ch' io moro in buona fè!

# XLVI.

L'acqua ne venne, e il fuoco si fu spento, E 'l mulin tace, e ciascun sospirava: E come fu di Dio in piacimento Mensola allor d' Affrico ingravidava D' un fantin maschio di gran valimento, Che di virtute ogn' altro egli avanzava Al tempo suo, siccome questa storia Più innanzi al fine ne farà memoria.

# XLVII,

Il giorno quasi tutto se n' era ito,
E molto poco si vedea del sole,
Quando ciascuno ha il suo fatto fornito,
E preso quel piacer che ciascun vuole:
Affrico poi ch' avea preso partito
Di doversene andar, forte si duole,
E Mensola tenendo fra le braccia,
Dicea baciando l' amorosa faccia:

# XLVIII.

Maladetta sie tu, o notte scura,

Tanto invidiosa de' nostri diletti,

Perchè mi fai da sì nobil figura

Partir sì tosto? come ch' io aspetti

Ancor riaver questa cotal ventura:

E con cotali e molti altri suo detti

Quanto poteva il più si dolea forte,

Parendogli il partir più dur che morte.

### XLIX.

Mensola bella tutta vergognosa

Istava, e parle aver fatto gran fallo,
Come che non le fosse sì gravosa,
Come la prima volta in contentallo:
E che paruta le fosse la cosa
Molto più dolce senza rissa il gallo;
Pur di non esser trovata col frodo
Avea paura, e parlò in questo modo:

### L.

Or non so io che ti possa più fare,

E che di non partirti abbi cagione,
Però per lo mio amor ti vo' pregare,
Dapoi che interamente tua intenzione
Da me ha' avuta, te ne deggi andare
Senza far meco più dimoragione,
Perchè sicura non mi terrò mai,
Se non quando tu gito ne sarai.

### LI.

Come io veggo menare una foglia,

Le mie compagne mi credo che sieno:
Però il partir da me non ti sia doglia,
Che sopra me le colpe tornerieno.
Come che sia 'l partir contro mia voglia,
Pur io 'l consento perchè 'l mal sia meno;
E perchè si fa sera, e noi abbiano
Andar di qui assai ciascun lontano.

## LII.

Ma dimmi prima, giovane, il tuo nome,
Che accompagnata mi parrà con esso
Esser, e più leggier mi fien le some
D' amor, che non sarien sendo senz' esso.
Affrico disse: anima mia, or come
Potrò io viver non sendoti presso?
E'l nome suo le disse e fece chiaro,
E mille volte insieme si baciaro.

### LIII.

Io non potrei giammai raccontar quante
Fiate fur per partirsi i due amanti,
Nè i baci e le parole, che fur tante
Che non si potrien dire in mille canti,
Ma puollo ben saper ciascun amante
Se di questi piaceri ebbe mai tanti,
E che gran doglia sia e che martire
Il partirsi da sì dolce disire.

### LIV.

E' si baciaron non solo una volta

Ma più di mille; e poi che dipartiti
S' erano un poco, indietro davan volta,
Dandosi baci a' visi coloriti:
Anima mia, perchè mi se' tu tolta,
Diceva l' uno all' altro, ed infiniti
Sospir gittando e partir non si sanno,
Ma or si partono, or tornano, or vanno.

## LV.

Ma poi che vidon che più dilungare
Non si potea il partir, alle gavigne
Si presono amendue, ed abbracciare
Si comineiaro, e l' un e l'altro strigne,
Che furon presso che per iscoppiare,
Sì forte amor di pari gli costrigne;
E così stetton gran pezza abbracciati
Insieme i due amanti innamorati.

# LVI.

Pure alla fine l' un l' altro ha lasciato,

E per partirsi le man si pigliaro,

E poi ch' alquanto s' ebbon rimirato,

Il modo di trovarsi lì ordinaro;

Così l' un prese dall' altro commiato,

Sendo a ognuno di lor molto discaro:

Vatti con Dio, Mensola mia, addio:

Va', che Dio mi ti guardi, Affrico mio.

### LVII.

Affrico se ne giva inverso il piano,
Mensola al monte su pel colle tira,
Molto pensosa col suo dardo in mano,
E del mal fatto forte ne sospira:
Affrico, ch' era ancor poco lontano
Da lei, con gli occhi la segue e la mira,
A ogni passo indietro si voltava
A rimirar colei che tanto amava.

# LVIII.

Mensola ancora spesso si volgeva
A rimirar colui che a forza amava,
E che ferita sì forte l' aveva
Che poco altro che lui desiderava:
E l' uno all' altro di lontan faceva
Ispesso cenni ed atti e salutava,
Infin che non fu lor dal bosco folto
E dalle coste e ripe il mirar tolto.

# LIX.

Affrico si tornò dove nascoso

Aveva il suo vestir quella mattina,

E quivi giunto, senz' altro riposo

Si vestì la gonnella masculina:

Poi verso casa si tornò gioioso,

E giunto là, la veste femminina

Ripose nel suo luogo, che la madre

Non se ne accorse nè ancora il padre.

### LX.

E come che assai malinconia
Avesse avuto il giorno Giraffone
Ed Alimena, mirando la via
Se ritornar vedeano il lor garzone,
Quando da lor tornato si vedia
Amendue n'ebbon gran consolazione,
E domandarlo, perchè tanto stato
Fosse, che a casa non era tornato.

# LXI.

Molte bugie e scuse Affrico fece
Per ricoprir l'occulto suo disire,
Il qual più che non fa 'l fuoco la pece
L'ardeva più che mai a più mentire;
E pareagli aver fatto men ch' un cece,
E fra sè stesso incominciava a dire:
Sarà mai domattina, ch' io ritorni
A baciare il bel viso e gli occhi adorni!

## LXII.

Così ogni cosa venia ricordando

'Con seco stesso di ciò ch' avea fatto,

Molto diletto di questo pigliando,

Rammentandosi ben di ciascun atto

Ch' avean insieme fatto: ma poi quando

Il tempo fu, per dormir n' andò ratto,

Come che punto dormir non potette,

Ma tutta notte in tal pensiero stette,

# PARTE SESTA

I.

Torniamo un poco a Mensola, la quale Sen gia pensosa e sola su pel monte; E parendole aver fatto pur male, Forte pentiesi, e con le man la fronte Si percotea, dicendo: poi che tale Fortuna m' ha percossa con tant' onte, Deh morte vieni a me, ch' io te ne priego, Che non mi facci d'uccidermi niego.

## II.

Così passò del gran monte la cima,

E poi scendendo giù per quella costà,
Là dove il sol percuote quando prima
Si leva, e che ad oriente è contrapposta,
Secondo che il mio avviso estima,
Era la sua caverna in quella posta,
Forse un trar d'arco sopra il siumicello
Ch'appiè vi corre con grosso ruscello

#### III.

E giunta alla caverna sua, in quella
Entrò occupata di molti pensieri;
E quivi ogni sua doglia rinnovella,
Dicendo: lassa a me! perchè l'altrieri,
Quando Affrico mi vide tanto bella
Con Dïana alla fonte da primieri,
Non fu'io morta il giorno maladetto,
Ch'io mi scontrai in questo giovinetto?

### IV.

Non so giammai, tapina, con qual faccia
Vada innanzi a Dïana, nè che modo
Io mi debba tener, nè ch' io mi faccia,
Che di paura mi consumo e rodo;
E ogni senso dentro mi s' agghiaccia,
E nella gola mi s' è fatto un nodo
Per la malinconia e pel dolore
Ch' io sento, che m' offende dentro al core

# V.

Deh morte vieni a questa sventurata,
Vieni a questa mondana peccatrice;
Vieni a colei che 'n malora fu nata,
Non t' indugiar, che mi fie più felice
Morire aval, poic' ho contaminata
La mia verginità; che 'l cor mi dice,
Che se da te non vorrai molto tosto,
Di farmi incontro a te ho il cor disposto.

### VI.

Oimè, compagne mie, voi non pensate
Ch' io sia uscita fuor di vostra schiera:
Oimè, compagne mie, che solevate,
Tenermi tanto cara, quand' io era
Senza peccato e con virginitate,
Ora mi caccerete come fiera,
E come quella ch' al tutto ha corrotta
Virginità, e vostra legge ha rotta.

#### VII.

Io posso annoverata essere omai,
O Calisto, con teco; che com'io
Già fosti ninfa, e poi con molti guai
Dïana ti cacciò per ogni rio,
Perchè t' ingannò Giove, come sai,
Ed in orsa crudel ti convertìo,
E givi errando e le cacce temevi,
Mugghiando quando favellar volevi:

#### VIII.

O Ciala ninfa a Dïana compagna,
La qual fosti sforzata da Mugnone,
Dïana, che di te ancor si lagna,
T' uccise nelle braccia del garzone:
Ora se' fatta fonte, e Mugnon bagna
Appiè di te le ripe del vallone:
Io son di vostra schiera al mio dispetto,
Così sia questo giorno maladetto.

### IX.

E' mi par già che Dïana trasmuti
Le gambe mie in un corrente fiume,
Ovvero in fiera con dossi velluti;
E come uccel mi pare aver le piume,
O alber fatta con rami fronzuti,
E di persona perduto il costume;
Nè son più degna dell' arco portare,
Nè anche come ninfa più cacciare.

#### X.

O padre, o madre, o fratelli, o sorelle,
Quando a Dïana prima mi sagraste,
E vestistimi le sacre gonnelle,
Ben mi ricorda che mi comandaste
Che a Dïana ubbidissi, e tutte quelle
Che seguon lei, e poi m' accompagnaste
In questi monti, non perch' io peccassi,
Ma sempre mai virginità servassi.

# XI.

Voi non pensate ch' abbia rotta fede
Alla sacra Dïana, nè ch' io sia
In tanta angustia, nè niun di voi vede
In quanta pena sta la vita mia;
Che se 'l sapeste, nè pietà nè mercede
Non avreste di me, ma come ria
E peccatrice me uccidereste,
E certamente molto ben fareste.

### XII.

Sì grande era la doglia e 'l gran lamento
Che Mensola menava, e l'angoscioso
E duro pianto con grieve tormento,
Ch' io nol potrei mai por sì doloroso
In scrittura, che per ognun cento
Maggior non fosse il suo parlar pietoso,
Ch' avrebbe fatto le pietre e gli albori
Sol per pietà di lei menar dolori.

#### XIII.

Con cotali lamenti e pianto amaro
Logorò quella notte; ma apparito
Che fu il giorno bellissimo e chiaro;
Perchè la notte non avea dormito;
Sì gli occhi lagrimosi l'aggravaro;
Ch'ogni spirito fu da lei partito;
Addormentossi mentre che piangea;
Per la gran doglia che patito avea.

# XIV.

Affrico, che nell' amoroso foco
Ardeva più che mai, si fu levato,
Come vide il mattin, cha molto poco
La notte avea dormito, e fu inviato
Sus' alto al monte, e giunto fu nel loco,
Dove con Mensola il giorno passato
Avea preso piacer, diletto e gioia,
Come che alfine gli tornasse in noia.

## XV.

Quivi credette Mensola trovare,

Ma non trovando lei, in fra sè disse:
Egli è ancora assai tosto; e aspettare
La incominciò, perchè quando venisse
Quivi il trovasse; e perchè 'l soprastare
Non gli paresse lungo, sì si misse
Per far ghirlande ind' oltre a coglier fiori
Piccoli e grandi e di vari colori.

### XVI.

E fatta che n' ebbe una, in su' capelli
Biondi di lui si mise, e la seconda
Cominciò a far d' alquanti fior più belli,
Mescolando con essi alcuna fronda
D' odoriferi e gentili arboscelli,
Dicendo: questa in su la treccia bionda
Con le mie man di Mensola porroe
Quando verrà, e poi la bacieroe.

# XVII.

Così aspettando invano il giovinetto
Mensola sua, la quale ancor dormia,
Cogliendo fiori ind' oltre a suo diletto
Perchè aspettarla grave non gli sia,
E riguardando spesso nel boschetto,
Or qua or là, se Mensola venia,
Ed ogni busso che ode o che vede
Foglia menar, che Mensola sia crede,

## XVIII.

Ma sendo l' ora già più che di terza, E non vedendo Mensola venire, Aspettò tanto che del sol la sferza Era sì calda, che già sofferire Non si potea, onde più non ischerza Con fiori e con ghirlande, ma sentire Cominciò pena, e farsi maraviglia, Alzando spesso or qua or là le ciglia.

### XIX.

E cominciò, oimè, seco dicendo,
Che vorrà questo dir, ch' ella non viene?
E'n fra sè pensier nuovi va volgendo,
Scuse trovando spesso alle sue pene,
E di lei mille casi al core avendo,
Siccome ad altri spesse volte avviene,
Che disiando che la cosa venga
Imagina che assai cose intervenga,

## XX.

Passò la nona, e 'l vespro, e già la sera
Era venuta, e 'l giorno era fuggito
Che Mensola venuta mai non era,
Ond' Affrico rimase sbigottito,
Forte doglioso, e con turbata cera
Di partirsi di lì prese partito,
Dicendo: forse ch' ella avrà trovato
Tra via le sue compagne in qualche lato;

### XXI.

Le quali l'avran forse ritenuta,
Però l'aspettar mio sarebbe vano:
E veggo già la notte esser venuta,
E i'ho a ir di qui molto lontano;
E bench' io abbia oggi la beffa avuta
Per aspettarla in questo loco strano,
Io ci ritornerò pur domattina;
E per girsene scese la collina.

### XXII.

Mensola s' era in su la nona desta,

Tutta dogliosa e forte addolorata,

Sendole molte cose per la testa

Gite, ch' ella se n' era spaventata,

Ma non l' impedì tanto la tempesta,

Ch' ella avesse però dimenticata

Ciò che 'l giorno davanti avea promesso

Ad Affrico, di ritornare ad esso:

# XXIII.

Ma tanto s' era di quel ch' avea fatto
Pentuta, che disposta è non tornare
Dove avea fatto con Affrico patto
Di doversi quel di con lui trovare:
Ma quanto ella potesse in ciascun atto,
Volere il fallo suo grande occultare,
Acciocchè quando Dïana venisse
Il fallo ch' avea fatto non sentisse.

### XXIV.

Nè però le potè giammai del core
Affrico uscire, che continuamente
Non gli portasse grandissimo amore,
E che nol disiasse occultamente;
Ma tanto la stringea forte il timore
Che aveva di Dïana nella mente,
Ch' ella non andò mai dove credesse
Ch' Affrico fosse, o trovar lo potesse.

### XXV.

Così passò 'l secondo e 'l terzo giorno,

E 'l quarto e 'l quinto e 'l sesto, e anco il mese,
Ch' Affrico mai non vide il viso adorno
Della sua amante: ma con molte offese
Vivea, facendo sovente ritorno
Nel luogo dove Mensola sua prese,
In qua e in là per lo monte cercando,
E molte cose di lei immaginando.

# XXVI.

Ma nulla venia a dir la sua fatica,
Che la fortuna già fatta invidiosa
Di lui, e d'ogni suo piacer nimica,
Volle por fine misera e dogliosa
Alla sua vita dolente e mendica,
Come quella che mai non trova posa,
Ma sempre va le cose rivolgendo
Del mondo, nulla mai fermo tenendo.

# XXVII.

Perchè già sendo un mese e più passato,
Che non potea mai Mensola vedere,
Essendogli pel gran dolor mancato
Si la natura, e la forza e il potere,
Che un animal parea già diventato
Nel viso e nel parlare e nel tacere:
E il capo biondo, smorto era venuto,
E senza parlar quasi stava muto.

### XXVIII.

Essendo un giorno a guardia del suo armento Ind' oltre appiè del monte, come spesso Egli era usato, gli venne talento Di gire al loco là dove promesso Da Mensola gli fu con saramento Di ritornare a lui, e fussi messo, Lasciando del bestiame il grande stuolo, Sol con un dardo in man pel cammin solo.

# XXIX.

E pervenuto all' acqua del vallone
Ove Mensola sua sforzata avea,
Quivi mirandosi intorno il garzone,
O Mensola, in fra sè stesso dicea,
I' non credetti mai tal tradigione
Della tua fè, che promesso m' avea
Di ritornar con saramenti e giuri;
Or par che poco di me o d' Iddio curi.

### XXX.

Non ti ricorda quando colle mani
Insieme in questo loco ci pigliammo,
E con tuoi saramenti falsi e vani
Dicesti di tornar; poi ci baciammo
Insieme gli occhi, che stanno or lontani,
Ed in quel luogo poi ci partivammo?
Non ti ricorda quanti testimoni
Aggiugnesti alle tue promessioni?

# XXXI.

Io non potrei mai dir quanti lamenti
Affrico fece il di quivi piangendo:
E per crescer maggiori i suoi tormenti,
Giva ogni cosa quivi rivolgendo,
Del suo amore tutti gli accidenti
Buoni e cattivi; e per questo crescendo
La doglia sua ognor molto maggiore,
Diliberò d'uscir di tal dolore.

## XXXII.

E sopra l'acqua del fossato gito,
L'aguto dardo si recava in mano,
E al petto si ponea 'l ferro pulito,
E in terra l'asta, dicendo: o villano
Amor, che m'ha' condotto a tal partito,
Ch'io mora in questo modo tanto strano;
E pure iunanzi ch'io voglia più stare
In cotal vita, mi vo' disperare.

### XXXIII.

O padre, o madre, fatevi con Dio,
Io me ne vo nell' inferno angoscioso,
E tu fiume ritieni il nome mio,
E manifesterai il doloroso
Caso ch' è occorso, sì crudele e rio:
Ed a chi ti vedrà sì sanguinoso
Correre, o lasso, del mio sangue tinto,
Paleserai dov' amor m' ha sospinto.

## XXXIV.

E detto questo, Mensola chiamando,
Il ferro tutto nel petto si mise,
Il quale al cor tostamente passando
Del giovanetto, con doglia l'uccise:
Perchè morto nell'acqua allor cascando,
L'anima da quel corpo si divise;
E l'acqua che correa per la gran fossa
Del sangue tinta venne tutta rossa.

# XXXV.

Facea quel fiume, siccome fa ancora,
Di sè due parti, alquanto giù più basso,
E quella parte che fa minor gora,
Presso alla casa del giovane lasso,
Correva sanguinosa, essendo allora
Giraffon fuori, e vide il fiume grasso
Di sangue, perchè subito nel core
Gli venne annunzio di futur dolore.

### XXXVI.

Perchè senza dir nulla, di presente

N' andò dove e' sentì ch' era il suo armento:

E non trovando Affrico, immantinente

Su per lo fiume non con passo lento

Tenne per trovar dove primamente

Di quel sangue venia 'l cominciamento,

E di chi fosse, e chi n' era cagione,

E giunse al loco ov' Affrico trovone.

### XXXVII.

Quando vide il figliuol morto giacere,
Col dardo fitto nel giovinil petto,
Appena in piè si potè sostenere,
Sì fu da dolor subito costretto;
E per l' un braccio con gran dispiacere
Il prese, e disse: oimè, qual maladetto
Braccio fu quel che ti ti diè tal fedita,
O figliuol mio, che t' ha tolta la vita?

# XXXVIII.

Egli il trasse dell' acqua, e in sulla riva
Il pose lagrimando il padre vecchio,
E con dolor quel giorno maladiva,
Dicendo: o figlio del tuo padre specchio,
Or che farà la tua madre cattiva,
Che non avrà giammai un tuo parecchio?
Che farem noi tapini e pien di duoli,
Poichè rimasi siamo di te soli?

### XXXIX.

E'l fitto dardo gli cavò del core,

E il ferro rimirava con tristizia,

Poi diceva con pianto e con dolore:

Chi tel lanciò con sì crudel nequizia

Nel petto, figliuol mio, con tal furore?

Ch' io n' ho perduto ogni bene e letizia:

Credo che fu Dïana dispietata,

Che non fia ancor del mio sangue saziata.

# XL.

Ma poi ch' egli ha quel dardo rimirato
Più e più volte, conobbe ch' egli era
Quel che 'l suo figlio sempre avea portato,
Perchè con trista e lagrimosa cera
Disse: o tapin figliuolo sventurato,
Qual fu quella cagion cotanto fiera
Che ti condusse qui a sì ria sorte,
E chi ti diè col dardo tuo la morte?

# . XLI.

Poi dopo molto ed infinițo pianto
Giraffone il figliuol si gittò in collo,
E con quel dardo doloroso tanto
Alla casetta sua così portollo:
E alla madre il fatto tutto quanto,
Piangendo tuttavia, raccontollo,
E 'l dardo le mostrava, e sì diceva
Come del petto tratto gliel' aveva;

### XLII.

Se la madre fe' quivi gran lamento

Non ne domandi persona nessuna,

Che dir non si potrebbe a compimento

Le grida e il pianto per cosa veruna:

E quanta doglia senti con tormento,

Bestemmiando gl' Iddei e la fortuna,

E il viso stretto con quel del figliuolo

Tenea piangendo e menando gran duolo.

# XLIII.

Pure alla fine, siccom' era usanza

A quel tempo di far de' corpi morti,
Così allor, dopo gran lamentanza,
E urli e pianti durissimi e forti,
Arson quel corpo, con grande abbondanza
Di lagrime e dolor senza conforti,
Come color ch' altro ben non aveno,
E quel si veggon or venuto meno.

# XLIV.

E poi ricolson la polver dell' ossa
Del lor figliuolo, e al fiume se n' andaro,
Là dove l' acqua ancor correva rossa
Del proprio sangue del lor figliuol caro,
E in su la riva feciono una fossa,
E dentro in quella poi vel sotterraro,
Acciocchè 'l nome suo non si spegnesse,
Ma sempre mai il fiume il ritenesse.

## XLV.

Da poi in qua quel fiume dalla gente
Affrico fu chiamato, e ancor si chiama:
Quivi rimase sol tristo e dolente
Il padre, e la sua madre molto grama:
Tal fu la fine d'Affrico piacente,
E così al fiume rimase la fama.
Or lasciam qui, e ritorniamo omai
A Mensola la quale io vi lasciai.

### XLVI.

Mensola in questo mezzo assai dolente

Era vivuta e con malinconia,

Ma pur veggendo che levar niente

Di ciò che fatto avea non si potia,

De' casi avversi venne paziente,

E cominciò alla sua compagnia

Alcuna volta pure a ritrovarsi,

E contro alla sua voglia a rallegrarsi.

# XLVII,

E più fiate si trovò con quelle
Ninfe che 'l giorno con lei eran sute
Che Affrico la prese, e le novelle
Per tutte l'altre già eran sapute,
Non dico del peccato, ma com' elle
Dal giovane pigliar furon volute,
E Mensola con sue scuse e bugie
Fe' credere che ella si fuggie.

#### XLVIII.

Così più ogni giorno assicurata

Mensola s' era, da poi ch' ella vede
Che dalle sue compagne era onorata
Siccome mai, e ciascuna si crede
Che com' elle non sia contaminata,
Ed alle sue bugie si dava fede,
E perchè ancora a Dïana credea
Il peccato celar che fatto avea.

### XLIX.

Non però amor l' avea tratto del petto
Affrico, e ch' ella non si ricordasse
Del nome suo, e del preso diletto,
E che tacitamente nol chiamasse,
Quando avea tempo, e ch' alcun sospiretto
Assai sovente per lui non gittasse,
Siccome innamorata, e paurosa
Tenea la fiamma dentro al cor nascosa.

# L. '

E come far solea, già cominciava
Colle compagne sue, col dardo in mano,
A gir cacciando; e quand' ella arrivava
Dove Affrico la prese, di lontano
Quel luogo rimirando sospirava,
Dicendo in fra sè stessa molto piano:
Affrico mio, quanto di gioia avesti
Già in quel loco quando mi prendesti!

#### LI.

Or non so io che di te più si sia,

Ma credo ben che stai in gran tormento
Per me: ma non è già la colpa mia,
Paura è che mi toglie ogni ardimento:
Così dicendo volentier vorria
Affrico suo aver fatto contento,
Ove credesse che giammai saputo
Da Dïana o da ninfe fosse suto.

### LII.

Vivendo adunque Mensola in tal vita,
Innamorata e suggetta a temenza,
Alquanto nel bel viso impalidita
Era venuta per quella semenza
Che nel suo ventre già era fiorita;
Passò tre mesi senza aver credenza
Di partorir giammai, o far figliuolo,
Com' ella fece poscia con gran duolo.

# LIII.

Ma facendo suo corso la natura,
In capo di tre mesi incomincioe
A manifesta far la creatura
Che dentro al ventre suo s' ingeneroe,
Per la qual cosa a sè ponendo cura,
Mensola forte si maraviglioe,
Vedendosi ingrossare il corpo e' fianchi,
E di gravezza pieni e fatti stanchi.

### LIV.

Di questo si facea gran maraviglia

Mensola la cagion non conoscendo,

Come colei che mai figlio nè figlia

Non avea avuto; ma fra sè dicendo:

Saria questo difetto, che mi piglia

Sì la persona, e ch' ognor va crescendo:

E ogni giorno vengo più pesante,

E fatta tutta svogliata e cascante?

#### LV.

Una ninfa abitava in quella piaggia,
Un mezzo miglio a Mensola vicina,
A una spelonca profonda e selvaggia,
Ch' era maestra d' ogni medicina;
Sopra dell' altre ell' era la più saggia,
E ben sapea di ciascuna dottrina,
E di cento anni o più ell' era vecchia,
Chiamata era la ninfa Sinedecchia.

# LVI.

Mensola puramente n' andò a questa,

E disse: o madre nostra, il tuo consiglio
M' è di bisogno: e poi le manifesta
Il caso suo e ciascun suo periglio:
Sinedecchia con la crollante testa
Rispose tosto con turbato ciglio:
Figliuola mia, tu hai con uom peccato,
E non puoi tener più questo celato.

### LVII.

Mensola nel bel viso venne rossa,

Udendo ta' parole, per vergogna,

E non veggendo che negar lo possa,

Con gli occhi bassi timida trasogna,

Volendosi mostrar di questo grossa;

Ma poi veggendo che non le bisogna

Celarlo a lei, che tutto il conoscea,

Senza guatarla, o risponder, piangea.

#### LVIII.

Sinedecchia veggendo il suo lamento,

E la vergogna e la sua puritade,

Avvisò che di suo consentimento

Non fosse questo, nè sua volontade,

Ma fosse stato con isforzamento,

Perchè alquanto ne le venne pietade,

E per volerla un poco confortare,

In questo modo incominciò a parlare.

# LIX.

Figliuola mia, questo peccato è tale,
Che nol potrai celarlo lungamente;
E come ch' abbi fatto pur gran male,
Non vo' però che tanto fieramente
Tu ti sconforti, ch' omai poco vale
Se tu te n' uccidessi veramente;
Ma vegnamo a' rimedi, e dimmi come
E chi ti tolse di castità il pome.

## LX.

Niente a questo Mensola risponde,

Ma per vergogna il capo in grembo pose
A Sinedecchia, e'l bel viso nasconde
Udendo rammentarsi cota' cose,
E gli occhi suoi parean fatte due gronde
Che fosson d'acqua molto doviziose,
Tanto forte piangea dirottamente,
Senza parlare o risponder niente.

### LXI.

Ma Sinedecchia pur le disse tanto
Con sue parole, ch' ella confessoe
Con voce rotta e con singhiozzo e pianto,
Sì come un giovanetto l' ingannoe,
E in che modo il fatto tutto quanto,
E come ultimamente la sforzoe,
E poi a pianger cominciò più forte
Per la vergogna, chiamando la morte.

# LXII.

La vecchia ninfa, quando questo intese,
Come per sottil modo fu iugannata,
E quanti lacci quel giovane tese,
Pietà le venne della sventurata:
Poi con parole alquanto la riprese
Del fallo suo, perchè un' altra fiata
Sotto cotal fidanza non peccasse,
E perchè più ingannar non si lasciasse.

### LXIII.

Poi tanto seppe dirle e confortarla
Ch' ella la fe' di piangere restare,
Promettendole sempre d'aiutarla,
Come figliuola, in ciò che potrà fare.
Poi d'ogni cosa volendo avvisarla,
In questo modo cominciò a parlare:
Figliuola mia, quel ch' io ti dico intendi,
E fa' che bene ogni cosa comprendi.

### LXIV.

Quando compiuti i nove mesi avrai,
Dal giorno che peccasti incominciando,
Una creatura tu partorirai;
Allor la Dea Lucina tu chiamando,
Il suo aiuto le dimanderai,
Ella pietosa tel darà; e po' quando
Nata sarà, quel che fia vederemo,
E a ogni cosa ben provvederemo.

## LXV.

E tu di questo non ti dar pensiero,

Lascialo a me, ch' i' ho ben già pensato

Dentro dal cor ciò che farà mestiero,

E ciò che far dovrò quando fia nato.

Ma fa' che fuori di questo sentiero

Non vadi in questo mezzo, che 'l peccato

Non sia palese a quelle che nol sanno,

Che tornar ti potrebbe in troppo danno.

### LXVI.

Ma sola ti starai nella caverna,

E' panni porta larghi quanto puoi,

Senza cintura, che non si discerna
Il corpo grande pe' peccati tuoi:

E quivi pianamente ti governa,

Dandoti pace, siccome far suoi;

E spesso vieni a me, ch' io ti diroe

Ciò che far tu dovrai intorno a cioe.

## LXVII.

Queste parole dieron gran conforto
Alla fanciulla, e disse: madre mia,
Poi che condotta sono a questo porto,
Pel mio peccato e per la mia follia,
E ben conosco molto chiaro e scorto
Che 'l vostro aiuto molto buon mi fia,
A voi mi raccomando e al vostro aiuto,
Poich' ogn' altro consiglio i' ho perduto.

## LXVIII.

Or te ne va', Sinedecchia rispose,
Ch' i' t'atterrò ben ciò ch' i' t' ho promesso,
E non ti dar pensier di queste cose;
Tien pur celato il peccato commesso.
Mensola con le guance lagrimose
Disse: io 'l farò, e pel cammin più presso
Si mise, e ritornò alla sua stanza,
Alquanto confortata di speranza.

### LXIX.

Quivi si stava pensosa e dolente

Senza gir mai come soleva attorno,

E per compagno tenea nella mente

Affrico sempre col suo viso adorno;

E perchè sempre continuamente

Il corpo le crescea di giorno in giorno,

Senza cintura i suoi panni portava,

E assai sovente a Sinedecchia andava.

### LXX.

E cominciolle a crescer più nel core,
Per la creatura ancor non partorita,
Contro ad Affrico un sì fervente amore,
Che volentier ne vorrebbe esser gita
Con esso lui a starsi à tutte l' ore
Il giorno ch' ella si tenne tradita;
E'l di se ne pentiva mille fiate,
Chiamando lui con lagrime versate.

# LXXI.

Questo pensier la fe' più volte andare

Al luogo ov' ella fu contaminata,

Sol per saper se Affrico può trovare,

Per esserne con lui a casa andata;

Ma non si seppe mai tanto arrischiare

Per la vergogna d' andar sola nata

A casa sua; e pur presso v' andoe

Alcuna volta, e poi indietro tornoe.

# LXXII.

Ma invan cercaya, perchè non sapea Ched e' si fosse per lei disperato. E già il suo corpo sì cresciuto avea, E'l peso del fantin tanto aggravato, Ch' andare attorno omai più non potea; Perchè seuza cercar più nessun lato Si stava alla caverna, ed aspettava Del parto il tempo, ch' omai s' appressava.

## LXXIII.

E tanta grazia le fe' la fortuna, Che 'n questo mezzo non si accorse mai Ch' ell' avesse peccato ninfa alcuna, E già trovate pur n' aveva assai, Come che maraviglia ciascheduna Di lei si desse ne' tempi sezzai, Veggendola sì magra nella faccia, E non andar come solea alla caccia.

## PARTE SETTIMA

I.

and the second second second

Diana a Fiesole in quel tempo venne,
Come usata era sovente di fare:
Grande allegrezza pe' monti si tenne,
Sentendo di Diana il ritornare,
E ciascheduna ninfa festa fenne,
E cominciarsi tutte a ragunare,
Come usate eran con lei molto spesso,
Tutte le ninfe da lungi e da presso.

II.

Mensola sentì ben la sua venuta,
Ma comparir non volle innanzi a lei
Per non esser da lei mal ricevuta,
Dicendo: s' io v' andassi, io non potrei
Tener celata la cosa ch' è suta,
E grande strazio di me far vedrei:
E fu da Sinedecchia consigliata
Di non v' andar, ma stessesi celata.

#### III.

Avvenne adunque in questi giorni un die,
Ch' alla caverna sua Mensola stando,
Per tutto il corpo doglie si sentie,
Perchè la Dea del parto allor chiamando,
Un fantin maschio quivi partorie,
Il qual Lucina di terra levando
Gliel mise in collo, e disse: questi fia
Ancor gran fatto, e poi quindi sparia.

## IV.

Come che doglia grande e smisurata
Mensola avea sentita, come quella
Ch' a tal partito mai non era stata,
Veggendo aversi fatta una sì bella
Creatura, la pena fu alleggiata,
E subito gli fece una gonnella
Com' ella seppe il meglio, e poi lattollo,
E mille volte quel giorno baciollo.

## V.

Il fantin era sì vezzoso e bello,

E tanto bianco, ch' era maraviglia:

Il capo com' or biondo e ricciutello,

E in ogni cosa il padre suo simiglia

Sì propriamente, che pare a vedello

Affrico ne' suoi occhi e nelle ciglia,

E tutta l' altra faccia sì verace,

Che a Mensola per questo più le piace.

#### VI.

E tanto amore già posto gli avea, para la cominciava con lui e a fargli festa, alla con le con le man gli lisciava la testa.

#### VII.

Diana avez più volte domandato

Quel che di Mensola era le compagne:
Fulle risposto, da chi l' era allato,
Che è gran pezzo che 'n quelle montagne
Veduta non l' aveva in nessun lato.
Altre dicean, che per certe magagne,
E per difetto ch' ella si sentia,
Davanti a lei con l' altre non venia.

## VIII.

Perchè un dì, di vederla pur disposta,
Perchè l' amava molto e tenea cara,
Con tre ninfe sen gì a quella costa
Dove la sventurata si ripara,
E giunte alla caverna senza sosta,
Dinanzi all' altre Dïana si para,
Credendola trovar, ma non trovolla,
Perchè a chiamar ciascuna incominciolla.

#### IX.

Ell' era andata col suo bel fantino
Inverso il fiume giù molto lontana,
E'l bel fanciul trastullava al caldino,
Quando sentì la voce prossimana
Chiamar sì forte con chiaro latino:
Allor mirando in su vide Dïana
Con le compagne sue che giù venieno,
Ma lei ancor veduta non avieno.

#### Χ.

Sì forte sbigottì Mensola quando
Vide Dïana, che nulla rispose,
Ma per paura tuttavia tremando
In un cespuglio tra' pruni nascose
Il bel fantino, e lui solo lasciando,
Di fuggir quivi l'animo dispose,
E'nverso il fiume ne gì quatta quatta,
Tra quercia e quercia, fuggendo via ratta.

## XI.

Ma non potè sì coperto fuggire,
Che Dïana fuggendo pur la vide;
E poi cominciò quel fanciullo a udire,
Il qual' alto piangea con forte stride.
Dïana cominciò allora a dire
Inverso lei con grandissime gride:
Meusola, non fuggir, che non potrai,
Se io vorrò, nè il fiume passerai.

#### XII.

Tu non potrai fuggir le mie saette,

Se l'arco tiro, o sciocca peccatrice.

Mensola già per questo non riflette,

Ma fugge quanto può alla pendice:

E giunta al fiume dentro vi si mette

Per valicarlo: ma Dïana dice

Certe parole, ed al fiume le manda,

E che ritenga Mensola comanda.

#### XIII.

La sventurata era già in mezzo l'acque,
Quando i piè venir meno si sentia:
E quivi, siccome a Dïana piacque,
Mensola in acqua allor si convertia:
E sempre poi a quel fiume si giacque
Il nome suo, che ancor tuttavia
Per lei quel fiume Mensola è chiamato:
Or v'ho del suo principio raccontato.

## XIV.

Le ninfe ch' eran con Dïana veggendo
Come Mensola era acqua diventata,
E giù per lo gran fiume va correndo,
Perchè molto l' aveano in prima amata,
Per pietà tutte dicevan piangendo:
O misera compagna sventurata!
Qual peccato fu quel che t' ha condotta
A correr sì com' acqua a fiotta a fiotta?

## XV.

Dïana disse lor che non piangessono,
Che quel martir molto ben meritava:
E perchè 'l suo peccato elle vedessono,
Dove il fanciul piangeva le menava.
Poi disse loro ch' elle lo prendessono,
Traendol di que' pruni ov' egli stava:
Allor le ninfe sel recaro in braccio,
E 'l trasson del cespuglio molto avaccio.

#### XVI.

Molta festa le ninfe gli facieno
Vedendol tanto piacevole e bello,
E raccettarlo volentier vorrieno
Con esso loro, e in que' monti tenello:
Ma a Dïana dirlo non volieno,
La qual comandò lor che tosto quello
Fantin portato a Sinedecchia sia,
E con loro ella ancor si mise in via.

## XVII.

Giunta Dïana a Sinedecchia, disse:
Com' ella aveva quel fantin trovato
In un cespuglio, ove Mensola il misse,
Per celato tenere il suo peccato:
Ma ella dopo questo poco visse,
Che fuggendo ella, e volendo il fossato
Di là passare, il fiume la ritenne,
E com' io volli allora acqua divenne.

#### XVIII.

Mentre Dïana dicea ta' parole,

La vecchia ninfa per pietà piangea,

Tanto il caso di Mensola le duole,

E quel fantino in braccio ella prendea,

Ed a Dïana disse: o chiaro sole

Di tutte noi, altro ch' io non sapea

Questo peccato, che a me sola il disse,

E tutta nelle mie man si rimisse.

#### XIX.

Poi ogni cosa a Dïana ebbe detto,
Come Mensola stata era sforzata,
E'l come e'l dove da un giovinetto,
E in che modo da lui fu ingannata:
E disse poi: o Dea, io ti prometto
Sopra la fè ch' io t' ho sempre portata,
Che, s' io non era, morta si sarebbe,
Ma io non la lasciai, sì me n' increbbe.

## XX.

Da poi che tu l' hai fatta diventare
Acqua, ti prego ch' almen tu mi doni
Questo fanciullo, ch' io 'l vorrò portare
Di qui lontano assai 'n certi valloni,
Ov' io ricordo anticamente stare
Uomini con lor donne a lor magioni:
A loro il donerò, che car l' avranno,
E me' di noi allevare il sapranno.

## XXI.

Quando Dïana ta' parole intende,
Come Mensola stata era tradita,
Alquanto del suo mal pietà le prende
Perchè l'amava assai quand'era in vita:
Ma perchè l'altre da cotai faccende
Si guardasson, mostrossi incrudelita,
E disse a Sinedecchia, che facesse
Di quel fantin quel che me'le paresse.

## XXII

Poi si partì colla sua compagnia,

E a Sinedecchia quel fanciul lascioe,

La qual, poscia che vide andata via

Dïana, tostamente s' invioe

Con esso in collo, e 'n quelle parti gla

Ove Mensola bella l' acquistoe,

Che ben sapea per tutto ogni riviera,

Tanto tempo in que' monti usata v' era.

#### XXIII.

E già aveva da Mensola udito
Come avea nome quel che la sforzone,
E più da lei ancora avea sentito,
Quando partissi, in qual parte n' andone;
Perchè considerato ogni partito,
Estimò troppo ben che quel garzone
In quella valle stesse, ove sedeva
Una casetta che fumo faceva.

#### XXIV.

Laggiù n' andò, non con poca fatica,

E per ventura trovò Alimena,
Alla qual disse: o carissima amica,
Grande è quella cagion che a te mi mena,
Ed è pur di bisogno ch' io tel dica:
Però ti prego che non ti sia pena
D' ascoltare una gran disavventura,
E come è nata questa creatura.

#### XXV.

Pei ogni cosa le venne narrando,
Com' un giovine ch' Affrico avea nome
Sforzò una ninfa, il dove, e 'l come e 'l quando
A parte a parte disse, e poscia come
Ell' era ita gran pezzo tapinando,
Poi partorì quel bello e fresco pome;
E poi come Dïana trasmutoe
La ninfa in acqua, e dove la lascioe.

## XXVI.

E come quel fantino avea trovato
Diana tra molti pruni, e come a lei
Con altre ninfe poi l' avea donato:
Ma mentre che cotai cose costei
Raccontava, Alimena ebbe mirato
Nel viso a quel fantino, e disse, omei!
Questo fanciul propriamente somiglia
Affrico mio, e poi in braccio il piglia.

#### XXVII.

E lacrimando per grande allegrezza,
Mirando quel fantin, le par vedere
Affrico proprio in ogni sua fattezza,
E veramente gliel pare riavere;
E lui baciando con gran tenerezza,
Diceva: figliuol mio, gran dispiacere
Mi fia a contare il grandissimo duolo,
La morte del tuo padre e mio figliuolo.

#### XXVIII.

Poi cominciò alla vecchia ninfa a dire
Del suo figliuol per ordine ogni cosa,
E come stette gran tempo in martire,
E della morte sua tanto angosciosa:
E stando questo Sinedecchia a udire
Venne del caso d'Affrico pietosa,
E con lei insieme di questo piangea,
E Giraffon quivi tra lor giungea.

## XXIX.

Quand' egli intese il fatto, similmente Per letizia piangeva e per dolore, E mirando il fanciul, veracemente Affrico suo gli pare, onde maggiore Allegrezza non ebbe in suo vivente; Poi facendogli festa con amore, E quel fantin quando Giraffon vide Da naturale amor mosso gli ride.

#### XXX.

Sì grande fu l'allegrezza e la festa
Che fer costor, che in buona veritade,
Che se non fusse che pur lor molesta
Il core de' due amanti la pietade,
Nessuna ne fu mai simile a questa.
Ma poi che Sinedecchia l'amistade
Con loro ebbe acquistata, sen vuol gire
Alla montagna, e da lor dipartire.

#### XXXI.

Giraffon mille grazie le ha renduto,
E Alimena similmente ancora,
Del buon servigio da lei ricevuto,
E molto quivi ciaschedun l'onora.
Ma poi che Sinedecchia ebbe il saluto
Renduto lor, senza far più dimora
Alla spelonca sua si ritornava,
E il fantino a costor quivi lasciava.

## XXXII.

La novella fu subito saputa

Per tutti i monti, ed a ciascun palese
Come Mensola era acqua divenuta,
E a molte ninfe gran pietà ne prese:
Ma dopo alquanto Dïana si muta
Da questi luoghi, e in altro paese
N' andò com' era usata, e primamente
Ammonì le sue ninfe parimente.

#### XXXIII.

Rimase adunque le ninfe in tal mena,
Sempre quel fiume Mensola chiamaro.
Torniamo a Giraffone ed Alimena,
Che quel fantin con il latte allevaro
Del lor bestiame, non con poca pena,
E per nome Pruneo e' lo chiamaro,
Perchè tra' pruni pianger fu trovato,
E così sempre fu dipoi chiamato.

#### XXXIV.

E crescendo Pruneo, venue si bello
Della persona, che se la natura
L'avesse fatto in pruova col pennello,
Non potea dargli si bella figura:
E' venne destro più ch' un lioncello,
Arditissimo e forte oltra misura,
E tanto proprio il padre era venuto,
Che da lui non sariesi conosciuto.

## XXXV.

Gran guardia ne faceva Giraffone
Ed Alimena ancor la notte e 'l die,
E più volte gli disson la cagione
Siccome Affrico suo padre morie,
Perchè paura n' avesse il garzone,
Di mai volere andar per quelle vie,
E della madre sua i grievi danni;
E così stando, venne a' diciott' anni.

#### XXXVI.

Passò allora Atalante in questa parte
D' Europa con infinita gente;
E per Toscana ultimamente sparte,
Come scritto si trova apertamente,
Apollin vide, facendo su' arte,
Che 'l poggio Fiesolan veracemente
Era 'l me' posto poggio e lo più sano
Di tutta Europa di monte e di piano,

## XXXVII.

Atalante vi fece edificare

Una città, che Fiesole chiamossi:

Le genti cominciarono a pigliare

Di quelle ninfe che lassù trovossi,

E qual potè dalle lor man campare,

Da tutti questi poggi dileguossi;

E così fur le ninfe allor cacciate,

E quelle che fur prese, maritate.

## XXXVIII.

Tutti gli abitator di quel paese
Atalante gli volle alla cittade.
Giraffon, quando questo fatto intese,
Tosto n' andò con buona volontade,
E menò seco il piacente e 'l cortese
Pruneo, adorno d' ogni dignitade,
Ed Alimena, e comparì davante
Con riverenza al signore Atalante.

4:27

#### XXXIX.

Quando Atalante vide il vecchio antico,
Graziosissimamente il ricevette,
E presel per la man sì come amico,
E ta' parole inverso lui ha dette:
O vecchio savio, intendi quel ch' io dico,
Che la mia fede ti giura e promette,
Che se tu in questa terra abiterai,
De' miei maggiori consiglier sarai:

#### XL.

E meco abiterai nella mia rocca
Insiememente con questo tuo figlio.
Giraffon ta' parole inver lui scocca:
O Atalante, sempre il mio consiglio
Fia apparecchiato a quel che la tua bocca
Comandera: ma io mi maraviglio,
Ch' avendo teco uomin tanto savi,
Più ch' io non sono, a far questo mi gravi.

## XLI.

Tu di' vero ch' i' ho meco savia gente,
Atalante rispose: ma perch' io
Veggio ch' esser tu dei anticamente
Stato in questo paese, al parer mio,
E saper debbi tutto il convenente
Di questi luoghi, quale è buono o rio,
In molte cose mi potra' esser buono
In questi luoghi ov' arrivato io sono.

#### XLII.

Giraffon disse, lagrimando quasi:
Oimè, Atalante, che tu parli il vero,
Ch' io sono antico, e' miei gravosi casi
Manifestano il fatto tutto intero;
E' non è molto tempo ch' io rimasi
Sol con la donna mia 'n questo sentiero,
Se non che poi costui mi fu recato,
Ch' è figliuol d' un mio figlio sventurato.

## XLIII.

Poi gli contava il fatto com' era ito
D' Affrico suo e Mensola sua amante:
E poscia di Mugnon, che fu fedito
E morto da Dïana, e tutte quante
Le sue sventure disse, e poi col dito
Gli dimostrava didietro e davante
I fiumi, e i loro nomi gli dicea,
E la cagion perchè sì nome avea.

## XLIV.

E poi ad Atalante si voltoe,
Dicendo: io vuo' fare ogni tuo comando:
Atalante di questo il ringrazioe:
E poi inverso Pruneo rimirando,
E piacendogli molto, lo chiamoe,
E poscia inverso lui così parlando
Disse: io vuo' che tu sia mio servidore
Alla tavola mia, per lo mio amore.

#### XLV.

Così Atalante fece Giraffone
Suo consigliere, e'l giovane Pruneo
Dinanzi a lui serviva per ragione,
E tanto bene a far questo imprendeo,
Ch' era a vederlo grande ammirazione;
E oltre a questo la natura il feo
Ardito e forte tanto, che non trova
Nessun che 'l vinca a fare alcuna prova.

#### XLVI.

E d'ogni caccia maestro divenne,
Tanto che fiera non potea campare
Dinanzi a lui, tant'ottimo e solenne
Corridore era, e destro nel saltare,
E sì ben l'arco nelle sue man tenne,
Che vinto avria Dïana a saettare:
Costumato e piacevole era tanto,
Ch'io non potre' giammai raccontar quanto.

## XLVII.

Atalante gli pose tanto amore,
Veggendo ch' era sì savio e valente,
Che siniscalco il fe' con grande onore
Sopra la terra e sopra la sua gente,
E di tutto il paese guidatore;
Ed e' 'l guidava sì piacevolmente,
Ch' era da tutti amato e ben voluto,
Tanto dava ad ognuno il suo dovuto.

#### XLVIII.

E già venticinque anni e più avea,
Quando Atalante gli diè per mogliera
Una fanciulla, la qual Tironea
Era il suo nome, e figliuola sì era
D' un gran baron che con seco tenea:
E diégli ancor tutta quella rivera
Ch' in mezzo è tra Mensola e Mugnone,
E questa fu la dota del garzone.

#### XLIX.

Pruneo fe' far dalla chiesa a Maiano,
Un po' di sopra, un nobil casamento,
Dond' egli vedea tutto quanto il piano,
Ed afforzollo d' ogni guernimento;
E quel paese, ch' era molto strano,
Tosto dimesticò, sì com' io sento,
E questo fece sol pel grande amore
Ch' al paese portava di buon core.

#### L.

Ivi gran parte del tempo abitava,
Dandosi sempre diletto e piacere:
Diceasi che sovente a' fiumi andava
Della sua madre e del padre a vedere,
E che co' loro spiriti parlava,
Dell' acque uscendo voci chiare e vere,
E piene di sospiri e di pietate,
Le cose rammentandogli passate.

#### LI.

Giraffon ristorato de' suoi danni
Gran tempo visse; ma poi che sua vita
Ebbe finita e' suoi lunghissimi anni,
Di questo mondo facendo partita,
Alimena lasciò con molti affanni:
La qual, poichè l' età sua fu finita,
Con Giraffon fu messa in un avello
Nella città, qual' era molto bello.

#### LII.

Pruneo rimase in grandissimo stato
Colla sua Tironea, della qual'ebbe
Dieci figliuoli, ognun pro'e costumato,
Tanto che maraviglia ciascun n'ebbe:
E poi ch'egli ebbe a ciascun moglie dato,
In molte genti questa schiatta crebbe,
E sempre a Fiesol furon cittadini
Grandi e possenti sopra i lor vicini.

## LIII.

Morto Pruneo, con grandissimo duolo
Di tutta la città fu seppellito:
Così rimase a ciascun suo figliuolo
Tutto il paese libero e spedito,
Che Atalante donato avea a lui solo,
E bene l'ebbon tra lor dipartito;
E sempre poi la schiatta di costoro
Signoreggiaron questo tenitoro.

#### LIV.

Ma poi che Fiesol fu la prima volta
Per li Roman consumata e disfatta,
E poi che a Roma la gente diè volta,
Que' che rimason dell' affrica schiatta,
Alla disfatta fortezza raccolta
Tutti si fur, che Prunco avea fatta,
E quivi il me' che seppon s' alloggiaro
Facendo case assai per lor riparo.

#### LV.

Poi fu Firenze posta pei Romani,
Acciocchè Fiesol non si rifacesse,
Pe' nobili e possenti Fiesolani
Ch' eran campati, ma così si stesse:
Per la qual cosa in molti luoghi strani
Le genti fiesolane si fur messe
Ad abitar, come gente scacciata,
Senza aiuto o consiglio abbandonata.

## LVI.

Ma poi ch' uscita fu l' ira di mente
Per ispazio di tempo, e pace fatta
Tra li Romani e la scacciata gente,
Quasi tutta la gente fu ritratta
Ad abitare in Firenze possente,
Tra' quai vi venne dell'affrica schiatta,
E volentier vi furon ricevuti
Da' cittadini, e ben cari tenuti.

#### LVII.

E per levar loro ogni sospicione,
Sed e' l' avesser, d' essere oltraggiati,
E anche per dar lor maggior cagione
D' amar la terra, e d' esser anche amati,
E fatto fosse a ciaschedun ragione,
Sì furo insieme tutti imparentati,
E fatti cittadin con grande amore,
Avendo la lor parte d' ogni onore.

#### LVIII.

Così moltiplicando la cittade
Di Firenze, in persone e in gran ricchezza,
Gran tempo resse con tranquillitade;
Ma come molti libri fan chiarezza,
Già era in essa la cristianitade
Venuta, quando, presa ogni fortezza,
Fu da Totile infin da' fondamenti
Arsa e disfatta, e cacciate le genti.

## LIX.

Poi fece il crudel Totile rifare
Ogni fortezza di Fiesole e mura,
E pel paese fece un bando andare:
Che qual fosse che dentro alla chiusura
Di Fiesole tornasse ad abitare,
Ogni persona vi fosse sicura,
Giurando prima di far sempre guerra
Con i Romani, e con ogni lor terra.

#### LX.

Per la qual cosa la schiatta affrichea
Per grande sdegno tornar non vi volle,
Ma nel contado ognun si riducea,
Cioè nel loro primaio e antico colle,
Ove ciascuno abitazione avea,
Facendo quivi un forte battifolle
Per lor difesa, se bisogno fosse,
Da' Fiesolani e dalle lor percosse.

#### LXI.

Così gran tempo quivi dimoraro,
Insin che 'l buon re Carlo Magno venne
Al soccorso d' Italia, e a riparo
Della città di Roma, che sostenne
Gran novità. Allor si ragunaro
L' affrichea gente, e consiglio si tenne
Con gli altri nobil che s' eran fuggiti
Per lo contado, e preson tai partiti:

#### LXII.

Che si mandasse a Roma al padre santo,
E al re Carlo Magno un' ambasciata,
Significando il fatto tutto quanto,
Come la lor figliuola rovinata
Giaceva in terra, e' cittadin con pianto
L' avean per forza tutta abbandonata;
E perchè avean de' Fiesolan paura,
Non vi potean rifar case nè mura.

#### LXIII.

Ma perchè altrove chiara questa storia
Si trova scritta, fo con brevitade.
Tornando al papa Firenze a memoria,
Per l'ambasciata, gli venne pietade:
Ma poi che Carlo Magno ebbe vittoria,
Passò di qua per le nostre contrade,
E sì rife' la città di Fiorenza,
La qual crebbe ogni dì la sua potenza.

#### LXIV.

Per la qual cosa que' d' Affrico nati
Con gli altri vi tornaro ad abitare:
E come poi si sieno translatati
Di grado in grado non potre' contare,
Nè d' uno in altro; ma in molti lati
Son di lor gente scesi d' alto affare,
Ed altri, che son di lassù venuti,
Per loro gente non son conosciuti.

## LXV.

Ma sia come si vuole omai la cosa,
Io son venuto al porto disiato,
Ove 'l disio e la mente amorosa
Per lunghi mari ha gran pezza cercato:
Omai donando alla mia penna posa,
Ho fatto quel che mi fu comandato
Da tal, cui non potre' nulla disdire,
Tanto sopra di me fatto è gran sire.

#### LXVI.

Adunque, poich' io sono al fin venuto
D' esto lavoro, a lui il vo' portare,
Il qual m' ha dato la forza e l' aiuto,
E lo stile e l' ingegno del rimare:
Dico ad Amor, di cui son sempre suto,
Ed esser voglio, e lui vo' ringraziare,
E a lui recare il libro dov' egli usa,
E poi dinanzi a lui porre un' accusa.

## LXVII.

Altissimo signore, Amor sovrano,
Sotto cui forza valore e potenza
È sottoposto ciascun core umano,
E contro a cui non può far resistenza
Nessuno, sia quanto si vuol villano,
Il qual non venga tosto a tua obbedienza,
Pur che tu vuogli, ma pur più ti giova
D' usar contro a' gentili la tua prova:

## XLVIII.

Tu se' colui che sai, quando ti piace,
Ogni gran fatto ad effetto menare,
Tu se' colui che doni guerra e pace
A' servi tuoi, secondo che ti pare;
Tu se' colui che li lor cuori sface,
E che gli fai sovente suscitare;
Tu se' colui che gli assolvi e condanni,
E qual conforti, e a qual' arrogi danni.

#### LXIX.

Io sono un de' tuoi servi, al quale imposto
Mi fu per te, come a servo leale,
Di compor questa storia, ed io disposto
Sempre ubbidirti, come quegli al quale
Una donna m' ha dato e sottoposto,
Col tuo aiuto i' l' ho fatta cotale
Chent' è suto possibile al mio ingegno,
Il qual i' ho acquistato nel tuo regno.

#### LXX.

Ma ben ti prego per gran cortesia,

E per dovere e per giusta ragione,
Che questo libro mai letto non sia
Per gl' ignoranti e villane persone,
I quai non seppon mai chi tu ti sia,
Nè di voler saperlo hanno intenzione,
Che molto certo son che biasimato
Saria da loro ogni tuo bel trattato.

#### LXXI.

Lascial leggere agli animi gentili,

E che portan nel volto la tua insegna,

Accostumati angelici ed umili,

Ne' cuor de' quali la tua forza regna.

Costor le cose tue non terran vili,

Ma esser le faran di lode degna,

Te', ch' io tel rendo, dolce mio signore,

Al fin recato pel tuo servidore.

#### LXXII.

Ben venga l'ubbidiente servo mio,

Quanto niun altro che sia a me suggetto,

Il quale ha messo tutto il suo disio

In recare a su fine il mio libretto:

E perchè certo son ch'è tal qual'io

Il disiava, volentier l'accetto,

E nell'armario tra gli altri contratti

Appresso il metterò de' miei gran fatti.

## LXXIII.

E'l prego tuo sarà ottimamente
Di ciò che m' hai pregato essaudito,
Che ben guarderò il libro dalla gente,
La qual tu di' che non m' ha mai servito;
Non perch' io tema lor vento niente,
Nè perch' io sia per lor men' ubbidito,
Ma perchè ricordato il nome mio
Tra lor non sia; e tu riman con Dio.

## LETTERE

VOLGARI

D

## GIOVANNI BOGGAGGIO



## FIRENZE

NELLA STAMPERIA MAGHERI 1834

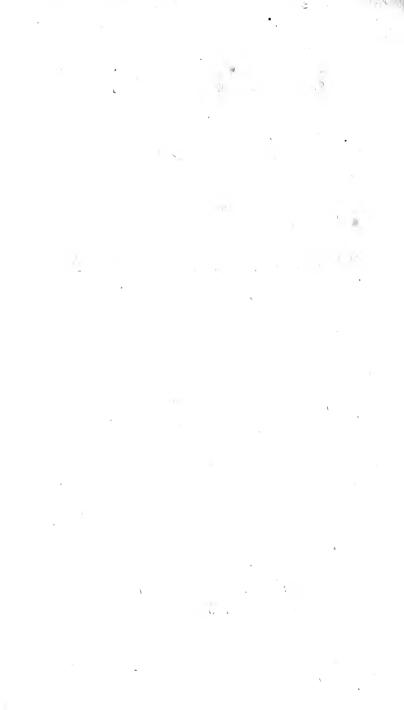

## DISCORSO TRATTO DALL' EDIZIONE DI LIVORNO DEL 1770.

## AL BENIGNO ED AFFLITTO LETTORE

uesta lettera scritta dal gran maestro della toscana eloquenza è piena di sentimenti degni di un cristiano filosofo, e di un sincero e buon amico, il quale insegna a soffrire con rassegnazione umile e coraggiosa l'esilio, ed a far buon uso della retta ragione nella più parte delle avversità che si attraversano nel corso della miserabile vita umana. Alcune giuste e belle considerazioni e verità che qui si leggono, s' incontrano ancora nella lettura delle sentenze di Stobeo, dell'Epistole di Seneca, dei Saggi di Charron e nelle riflessioni di mylord Bolingbroke ultimamente tradotte e poc'anzi stampate: ma certe repetizioni di savi consigli le approverà sempre, chi ha desiderato o desidera lumi, in quel mentre che la ragione, la povera regina delle potenze animastiche, resta molto oscurata: il che se4

gue per l'ordinario allora quando si deve abbandonare il proprio nativo paese, o perchè maligna fortuna ne perseguita, o perchè

Vuolsi così colà dove si puote. ec.

## LETTERA

## DI GIOVANNI BOCCACCIO

## A M. PINO DE' ROSSI

Lo estimo, messer Pino, che non sia solamente utile, ma necessario l'aspettare tempo debito ad ogni cosa. Chi è sì fuor di sè che non conosca invano darsi conforti alla misera madre, mentre ella davanti da sè il corpo vede del morto figliuolo? E quello medico essere poco savio, che innanzi che il malore sia maturo si affatica di porvi la medicina che il purghi? E via meno quegli che delle biade cerca di prender frutto allora che la materia a producere i fiori è disposta? Le quali cose mentre che meco medesimo ho riguardate, insino a questo dì, siccome da cosa ancora non fruttuosa, di scrivervi mi sono astenuto, avvisando nella novità del vostro infortunio non che a' miei conforti, ma a quelli di qualunque altro voi aver chiusi gli orecchi dell' intelletto. Ora costringendovi la forza della necessità, chinati gli omeri, disposto credo vi siate a sostenere e ricevere ogni consiglio ed ogni conforto che sostegno vi possa dare alla fatica; perchè, siccome in materia disposta a prender l'aiuto del medicante, parmi che più da stare non sia senza scrivervi; il che non lascerò di fare, quantunque la bassezza del mio stato e la depressa mia condizione tolgano molto di fede e di autorità alle mie parole. Perciò se alcun frutto farà il mio scrivere, sommo piacer mi sarà, dove non lo facesse, tanto sono uso di perdere delle fatiche mie, che l' avere perduta questa mi sarà leggiere.

Soglionsi adunque, siccome a' più savi pare, nelle novità degli accidenti eziandio le menti degli uomini più forti commuovere. Quantunque voi e forte e savio siate, in sì grand' empito della fortuna, come quello è che quasi in un momento vi giunse addosso, odo che fieramente e doluto e turbato vi siete. In verità io non me ne maraviglio, pensando primieramente che convenuto vi sia lasciare la propria patria, nella quale nato e allevato e cresciuto vi siete, la quale amavate e amate sopra d'ogni altra cosa, per la quale i vostri maggiori e voi, acciocchè salva fosse, non solamente l'avere, ma ancora le persone avete poste. Ma così vi voglio dire, quantunque questo strale, ch' è il primo che l'esilio saetta, sia, e specialmente improvviso, di gravissima pena e noia a sostenere, o a ricevere che dir vogliamo, nondimeno si conviene all' uomo discreto, dopo il piegamento dato da quello, risorgere e rilevarsi, acciocchè standosi in terra non divenga lieta la nimica fortuna d' intera vittoria; e acciocchè questo rilevamento si possa fare, e possa il rilevato consistere, è di necessità di avere gli occhi della mente rivolti alle vere ragioni ed agli esempi, e non alle false opinioni

della moltitudine indiscreta, nè al luogo d'onde e nel quale il misero è caduto.

Vogliono ragionevolmente gli antichi filosofi il mondo generalmente a chiunque ci nasce essere una città, perchè in qualunque parte di quello si trova il discreto, nella sua città si ritrova, nè altra variazione è dal partirsi, o dall'esser cacciato da una terra, e andare a stare in un' altra, se non quella ch' è in quelle medesime città, che noi da sciocca opinione tratti nostre diciamo, da una casa partirsi e andare ad abitare in un' altra. E come i popoli hanno nelle loro particolari città al ben essere di quelle singolari leggi date, così la natura a tutto il mondo le ha date universali. In qualunque parte noi andremo. troveremo l'anno distinto in quattro parti : il sole la mattina levarsi e occultarsi la sera, le stelle ugualmente rilucere in ogni luogo, e in quella maniera gli uomini e gli altri animali generarsi, e nascere in levante come nel ponente si generano e nascono. Nè è alcuna parte ove il fuoco fia freddo, l'acqua di secca complessione, o l'aere grave, o la terra leggiera; e quelle medesime forze hanno in India le arti e gl'ingegni che in Ispagna, ed in quel medesimo pregio sono i laudevoli costumi in austro che in aquilone. Adunque poiche in ogni parte dove che noi ci siamo con eguali leggi siamo dalla natura trattati, e in ogni parte il cielo, il sole e le stelle possiamo vedere, e il beneficio della varietà de' tempi e degli elementi usare, e adoperare l'arti e l'ingegno siccome nelle case dove nascemmo possiamo, che varietà porremo noi tra queste e quelle dove ci permutiamo? certo niuna. Adunque non giustamente esilio, ma permutazione chiamar dobbiamo quella, che o costretti o volontarii d'una terra in un'altra facciamo. Nè fuori della città nella quale nasciamo riputar ci dobbiamo in alcun modo, se non quando per morte lasciata quella, all'eterna ne andiamo.

Se forse si dicesse, altre usanze essere ne' luoghi dove l' uomo si permuta, che nelli lasciati, queste non si debbono tra le gravezze annoverare, conciosiacosachè le novità sempre sieno piaciute a' mortali; e cosa inconveniente sarebbe a concedere che più di valore avesse ne' piccioli fanciulli l' usanza che il senno negli attempati. Possono i piccioli fanciulli tolti di un luogo e trasportati in un altro, quello per l'usanza far suo, e mettere il naturale in oblio; il che molto maggiormente l' uomo dee saper fare col senno, in tanto quanto il senno dee avere più di vigore, ed ha, che non ha l'usanza, quantunque ella sia seconda natura chiamata. Questo mostrarono già molti, e tutto di lo dimostrano. I Fenici partiti di Siria n' andarono nell' altra parte del mondo, cioè nell' isole di Gade ad abitare ; i Marsiliesi lasciata la loro nobile città in Grecia, ne vennero tra l'alpestri montagne della Gallia, e tra fieri popoli a dimorare; la famiglia Porcia lasciato Tusculano ne venne a divenire romana; chi potrebbe dire quanti già a diletto lasciarono le proprie sedie, e allogaronsi nell'altrui? E se questo può fare il senno per sè medesimo, quanto maggiormente il deve fare chi dall' opportunità è aintato o sospinto? perchè estimo non di piccolo giovamento, poichè così piace alla fortuna, che

voi a voi medesimo facciate credere che non costretto, ma volontario l'esservi d'un luogo permutato in un altro, e che quest'altro sia il vostro, e quello che lasciato avete fosse l'altrui: questo vi agevolerà la noia, dove l'altro l'aggraverebbe.

Direbbesi forse per alcuni, non essere in queste cose quelle qualità ch' io dimostro, e massimamente in questo, che voi nella vostra città eravate potente, e in grandissimo pregio appo i cittadini (1), che non sarete così nell'altrui: il che io non concederò di leggieri, perocchè chi è dappoco, se perde lo stato non ha di che dolersi, quello perdendo che non avea meritato, e colui che è da molto dee esser certo che in ogni parte è in grandissimo pregio la virtù. Coriolano fu più caro sbandito a' Volsci, che a' Romani cittadino. Alcibiade dagli Ateniesi cacciato divenne principe de' navali eserciti di Lacedemonia. E Annibale fu troppo più accetto ad Antioco re che a' suoi Cartaginesi stato non era. E assai nostri cittadini sono

<sup>(1)</sup> La famiglia de' Rossi, come resulta dai Prioristi, e dai nostri storici, è stata celebre per le dignità meritate e ottenute. Ebbero consoli in Firenze prima del Priorato. G. Villani racconta che M. Gio. Pino, padre del nostro M. Pino, era alla corte di Clemente XXII in Avignone (il quale morì nel 1533.), ambasciatore del comune per grandi cose. I figliuoli di M. Giov. Pino de' Rossi furono condannati nel 1345 a perdere i beni e le possessioni donate loro. Calcola il Manni (Storia del Decamerone p. 1 c. 22, p. 78) che messer Pino fosse esiliato circa il 1360, diciassette anni avanti la morte del Boccaccio. Il che si ha meglio da Matteo Villani libro x cap. 25 ove si narra la congiura alla quale prese parte M. Pino.

già di troppo più splendida fama stati appresso le nazioni strane che appresso noi. E se io quanto credo ben compresi del vostro ingegno, non dubito punto che in qualunque parte dimorerete, non siate in quel pregio che in Firenze eravate, o maggiore. E se pur vogliamo il vostro accidente non permutazione ma esilio chiamare, vi dovete ricordare non esser primo nè solo; e l' aver nelle miserie compagni suole esser grande alleggiamento di quelle; e il vedere o il ricordarsi delle maggiori avversità in altrui, suole o dimenticanza o alleggiamento recare alle sue. E però acciocchè solo non crediate nell' esilio éssere dalla fortuna ingiuriato, e abbiate in cui ficcar gli occhi quando la noia dell' esilio vi pugne, estimo non senza frutto il ricordarvene alquanti molto maggiori stati ne' loro reami, che voi nella vostra città, co' quali, se alle loro miserie guardate, non cambiereste le vostre.

Cadmo re di Tebe, di quella medesima città ch' egli aveva edificata cacciato, vecchio morì sbandito appo gl' Illirii. Sarca re de' Molossi cacciato da Filippo re di Macedonia, iu esilio finì la misera sua vecchiezza. Dionisio tiranno, di Siracusa cacciato, in Corinto divenne maestro d' insegnar leggere a' fanciulli. Siface grandissimo re di Numidia dalla sua più somma altezza vide il suo grand' esercito sconfitto, tagliato e scacciato, e da' nemici il suo regno occupato, e le città prese; e Sofonisba sua moglie, da lui sopra ogni altra cosa amata, nelle braccia vide di Massinissa suo capitale nemico; e oltre a ciò sè prigione de' Romani, e carico di catene, non solamente

onorare della sua miseria il trionfo di Scipione, ma rallegrare generalmente tutti i Romani, e ultimamente in piccola prigione rinchiuso, sotto l'imperio del crudel prigioniero menare il rimanente della sua vita. Perseo re di Macedonia primieramente sconfitto, e poi privato del regno, e dalla fuga insieme co' suoi figliuoli ritratto, e dato nelle mani di Paolo Emilio similmente le catene trionfali, e la strettezza della prigione, e la rigidezza de' prigionieri infino alla morte ontosa provò. Vitellio Cesare sentì la ribellione de' suoi eserciti, e in sè vide rivolto il Popolo romano, nè gli valse l'essersi inebriato per fuggire senza sentimento le ingiurie della commossa moltitudine, che egli non conoscesse sè prendere e spogliare, e ficcarsi sotto il mento un uncino, e ignudo vituperosamente per lo loto convolgersi, e tirarsi alle scale Gemoniane, dove morendo a stento fu lungamente obbrobrioso spettacolo di coloro, che de' suoi mali prendevano piacere. Io potrei oltre a questi mettere innanzi le catene d'oro di Dario, la prigione di Olimpiade, la fuga di Nerone, lo stento di Marco Attilio e molti altri, la quantità de' quali sarebbe tanta e tale, che a scriverla niuna forte mano basterebbe; ma senza dirne più, solamente riguardando a' contati, non dubito punto che alle loro maestà, alle lor corone e regni le lor miserie aggiugnendo, voi non accambiereste a quelle, che pel vostro esilio ricevute avete. Perchè accorgendovi che la fortuna non v'abbia fatto il peggio ch'ella puote, e che molti de' maggiori uomini che voi non foste mai stanno troppo peggio che voi non istate, parmi che voi ab-

biate a ringraziare Dio, e con pazienza quello a sostenere che gli è piaciuto di darvi. Senzachè se alcuno luogo a spirito punto schifo fu noioso a vedere, o ad abitarvi, la nostra città mi pare uno di quelli, se a coloro riguarderemo, e a' loro costumi, nelle mani de' quali, per la sciocchezza o malvagità di coloro che l'hanno avuto a fare, le redini del governo della nostra repubblica date sono. Io non biasimerò l'essere a ciò venuti chi da Capalle, quale da Cilicciavole, e quale da Sugame o da Viminiccio, tolti dalla cazzuola o dall' aratro, e sublimati al nostro magistrato maggiore, perciocchè Serrano dal seminar menato al consolato di Roma, ottimamente colle mani use a rompere le dure zolle della terra l' uficio esercitò. Lucio Quinzio Cincinnato sostenne la verga eburnea, ed esercitò il magnifico ufizio della dittatura; e Caio Mario, col padre cresciuto dietro agli eserciti facendo i piuoli a' quali si legano le tende, soggiogata l' Asfrica, incatenato ne menò a Roma Giugurta. E acciocchè io di questi più non racconti, perciocchè non me ne maraviglio, pensando che non simili alle fortune piovano da Dio gli animi ne' mortali, nè eziandio a quali noi vogliamo, più originali cittadini divenendo quelli, o per avere d' insaziabile avarizia gli animi occupati, o di superbia intollerabile enfiati, o d'ira non convenevole accesi o d'invidia, non l'aver pubblico, ma il proprio procurando, hanno in miseria tirata e tirano in servitù la città, la quale ora diciamo nostra, e della quale, se modo non si muta, ancora ci dorrà esser chiamati. E oltre a ciò vi veggiamo, acciocchè io taccia per

meno vergogna di noi i ghiottoni, tavernieri e puttanieri, e gli altri di simile lordura disonesti uomini assai, i quali, quale con continenza gravissima, quale con non dire mai parola, e chi coll' andar grattando i piedi alle dipinture, e molti coll' affannarsi (1) e mostrarsi tenerissimi padri e protettori del comun bene, i quali tutti ricercando non si troverà che sappiano annoverare quante dita abbiano nelle mani, come che del rubare, quando fatto lor venga, e del barattare sieno maestri sovrani, essendo buoni uomini reputati dagli ignoranti, al timone di sì gran legno in tanta tempesta faticante son posti. Le parole, l'opere, i modi, e le spiacevolezze di questi cotali, quante e quali elle siano, e come stomachevoli, e udite e vedute e provate l'avete, e però lascerò di narrarle, dolendomi se di avere tante violenze, tante ingiurie, tanta disonestà, tanto fastidio veduto, vi dolete d'esserne stato cacciato. Certo se voi avete quell' animo, che già è gran pezza avete voluto ch' io creda, voi vi doverreste vergognare, e dolere di non esservi di quella già è gran tempo, spontaneamente fuggito. O felice la cecità di Democrito il quale non volendo gli studi ateniesi lasciare, piuttosto elesse in quelli vivere senz' occhi, che vedere insieme i sacri ammaestramenti della filosofia, e gli stomachevoli costumi de' suoi cittadini! Li quali per non vedere, e il primo. Affricano e il Nasica Scipione l' uno a Linterno l' altro a Pergamo in Asia, preso volontario esilio, sè medesimi relegarono. E se il mio piccolo e depresso

<sup>(1)</sup> Con l'anfanare.

nome meritasse di essere tra gli eccellenti uomini detti di sopra, e tra molti altri che feciono il somigliante, nomato, io direi per quel medesimo avere Firenze lasciata, e dimorare a Gertaldo; aggiugnendovi che dove la mia povertà il patisse, tanto lontano me n' andrei, che come la loro iniquità non veggio, così udirla non potessi giammai.

Ma tempo è omai da procedere alquanto più oltra. Diranno alcuni che perchè in ogni luogo della terra si levi il sole, non in ogni parte i cari amici i parenti i vicini, co' quali e rallegrarsi nelle prosperità, e nelle avversità condolersi gli uomini sogliono trovarsi. Dico che degli amici è difficil cosa, degli altri è fanciullesca cosa il curarsi. Ma perciocchè molto sono più rade le amistà che molti non credono, non è d'aver discaro avere almeno in tutta la vita dell' nomo uno accidente, per lo quale i veri da' sittizii si conoscano. Se quel furore che in Oreste venne non fosse venuto, nè egli nè altri per solo suo amico Pilade avria conosciuto. E se la guerra de' Lapiti uon fosse surta a Peritoo, sempre averebbe stimato d'aver molti amici, dove in quella solo Teseo si trovò senza più. Eurialo caduto nelle insidie de' cavalieri di Turno, innanzi alla sua morte s' accorse quello essergli Niso che nelle prosperità dimostrava. Adunque come il paragone l'oro, così l'avversità dimostra chi è amico. Havvi adunque la fortuna in parte posto, che discernere potete quello che ancora non poteste giammai vedere, chi è amico di voi, e chi era del vostro stato; il che vi dee essere molto più caro, che discaro l'essere da loro sepa-

rato, considerando che se alcun trovate al presente che vostro amico sia, sapete nel cui seno i vostri consigli e la vostra anima fidar possiate; e dove non ne trovaste, potrete discernere in quanto pericolo per lo passato vivuto siete, in coloro voi medesimo rimettendo che quello che non erano dimostravano. E se forse diceste: io ne trovai alcuno, e da quello mi duole esser diviso, dico questa non esser giusta cagione di dolersi, perciocchè il frutto e'l bene della verace amistà non dimora nella corporale congiunzione, anzi nell'anima, nella quale l'arbitrio fu dì prendere o di lasciare l'amistà; e quantunque il corpo sia dall'amico lontano, o sostenuto o imprigionato, a costei è sempre lecito d'andare e di stare dove le piace. Questa dinanzi da sè di qualunque parte del mondo può convenire chi le aggrada. Chi adunque s'interporrà che voi coll'anima non possiate a' vostri amici andare, e star con loro e ragionare, e rallegrarvi e dolervi, e farli dinanzi da voi menare alla vostra mente, e quivi dire e udire, domandare e rispondere, consigliare e prender consiglio? Le quali cose senza dubbio vi fieno tanto più graziose in questa forma, che se presenti col corpo fossero; e tanto essi udiranno quanto a voi piacerà di parlare, senza interrompere le parole giammai. Essi quelle ragioni che voi approverete approveranno, e quello risponderanno che voi vorrete. Niuno cruccio niuna oziosa parola potrà mai essere tra voi e loro: tutti presti tutti pronti ad ogni vostro piacere verranno, nè più staranno che a voi aggradi. O dolce e dilettevole compagnia, e molto più che la corporea

da volere! E massimamente pensando che come voi con loro, così essi con voi continuamente dimorano. e dolendosi de' vostri casi con ragioni più utili che forse le mie non sono vi confortano. E oltre a ciò quello assenti adoperano che per avventura voi presente non potreste adoperare. Senzachè, pure alquanto più evidentemente questa presenza addimandate. la natura con onesta arte ci ha dato modo di visitarci, cioè con lettere, le quali in poco inchiostro dimostrano la profondità de' nostri animi, e la qualità delle cose emergenti ed opportune ne fanno chiara. Perchè se co' vostri piedi là dove i vostri amici sono andare non potete, fate che le dita vi portino, e in luogo della lingua menate la penna, ed essi a voi il somigliante faranno; e tanto più grate a' vostri occhi saranno le loro lettere, che non sarebbono le parole agli orecchi, quanto le parole una sola volta udiresti, e le lettere molte potrete rileggere; e così non diviso dagli amici, ma sempre sarete accompagnato.

Sarà, non dubito, chi dirà: forse è possibile a sostenere le gravezze predette, ma l'avere i beni paterni e gli acquistati perduti, de' quali e a mantenere il cavalleresco onore, e ad allevare la sorgente famiglia si convenia, e il vedersi già vicino alla vecchiezza corpulento e grave, intorniato da moltitudine di figliuoli e di moglie, sono cose da non potere con pazienza portare. O quanto stolta cosa è l'opinione di molti mortali, la quale postergata la ragione, solo al desiderio del concupiscibile appetito va dietro! Utili cose sono le bene adoperate ricchezze, ma molto più l'onesta povertà è portabile, perciocchè ad

essa ogni picciola cosa è molto, e alla mal disposta ricchezza niuna, quantunque gran cosa sia, è assai. La povertà è libera ed espedita, e eziandio senza paura nelle solitudini le è lecito di abitare. La ricchezza piena di ben mille sollecitudini, e d'altrettante catene occupata, nelle fortissime rocche teme le insidie; e dove quella con poche cose sodisfa alla natura, questa colla moltitudine la corrompe. La povertà è esercitatrice delle virtù sensitive, e destatrice de' nostri ingegni, laddove la ricchezza e quelle e quelli addormenta, e in tenebre riduce la chiarezza dello intelletto. Chi dubita che la natura, ottima provveditrice di tutte le cose, non avesse con assai piccola sua fatica sì provveduto a fare con gli uomini nascere le ricchezze, se a lor conosciute le avesse utili, com' ella tutti ignudi ci produce nel mondo, conoscendo la povertà bastevole? L'ambizione degli nomini non temperati trovò le ricchezze, e recolle a luce, avendole siccome superflue nelle profondissime interiora della terra la natura nascose. O inestimabile male! Queste sono quelle per le quali i miseri mortali più che loro non bisogna s'affaticano, per queste s'azzussano, per queste combattono, per queste la lor fama in eterno vituperano, per queste de' nostri priori nuovamente sono cominciati a farsi vescovi; nè dubito che, se bene nel passato si fosse guardato, n' avesse molti più mitrati la nostra corte. Queste, oltre a tutto questo, sono quelle che, o perchè perdute o in parte diminuite sieno, intollerabile è la nostra sciagura tenuta; quasi senz'esse nè servare l'onor mondano nè allevare la famiglia si

possa. Ingannato è chi così crede. Ampliò la povertà la maestà di Scipione in Linterno, dove il limitar della sua casa povera, come d'un sacro tempio da'ladroni visitantilo fu reverito e adorato. E similmente la piccola quantità de servi menati da Catone in Ispagna, conosciuto il suo valore, il face maggior che lo imperio. Io aggiugnerò a queste, cosa colla quale io con agro morso trafiggerò l'abominevole avarizia de' Fiorentini, la quale in molti secoli tra sì grande moltitudine di popolo ha tanto adoperato. che magnificamente d'onesta povertà più che di un solo cittadino non si possa parlare. La volontaria povertà d' Aldobrandino d' Ottobuono gl' impetrò e onore pubblico e imperiale sepoltura alla morte. Adunque non i grandi palagi, non l'ampie possessioni, non la porpora, non l'oro, non i vaii fanno l' uomo onorare, ma l' animo di virtù splendido fa eziandio a' poveri gl' imperatori riverenti. E chi sarà colui sì trascurato che d'essere povero si vergogni, riguardando il Romano imperio aver la povertà avuta per fondamento; recandosi a memoria Quinzio Cincinnato avere lavorata la terra; Marco Annio Curio dagli ambasciatori di Pirro essere stato trovato sopra una rustica panchetta sedere al fuoco, e mangiare in iscodella di legno, e dette parole convenienti alla grandezza dell'animo suo, avere indietro rimandati i tesori di Pirro, e Fabricio Licinio i doni de' Sanniti? E con questo guardando quanti e quali cittadini questi fossero in Roma tenuti, e in quante e quali cose essi esaltassero il detto imperio, il quale tanto tempo continuamente s' è dilatato, quanto siccome ca-

rissimo patrimonio fu da' cittadini avuta e osservata la povertà; e così come le ricchezze colle lor morbidezze per le private case cominciarono ad entrare, a diminuire cominciò, e come l'avarizia venne crescendo, così quello di male in peggio venendo, nella ruina venne che al presente veggiamo, che è in nome alcuna cosa, e in esistenza niuna. Che adunque a sostenimento dell' onore adoperano le ricchezze, che la povertà non faccia molto più innanzi? quelle niente, questa molto. Le ricchezze dipingono l' uomo, e con i lor colori cuoprono e nascondono non solamente i difetti del corpo, ma ancora quelli dell' anima, che è molto peggio. La povertà nuda e discoperta, cacciata l'ipocrisia sè medesima manifesta, e fa che dagl' intendenti sia la virtù onorata, e non gli ornamenti. E perciò se quello sete che già è buon tempo reputato v' ho, molto maggiore onore vi fia per l'avvenire una grossa cottardita e povera, che i cari drappi e' vaii non hanno fatto per lo passato.

Conceduto questo, si dirà, l'onore non nutricar la famiglia, non maritar le figliuole, non sostentare delle cose opportune la moglie. Rigida risposta agli odierni costumi, ma vera e utile cade a cotale opposizione. Ne' primi secoli quando ancora la innocenza abitava nel mondo, le ghiande cacciavano la fame, e i fiumi la sete degli uomini, de'quali discesi noi siamo: le quali cose come che oggi del tutto si schifino, non cessa ch' elle non possano chiarissima dimostrazione fare, che di piccolissime e poche cose sia la natura contenta. I romani eserciti sotto l'armi, e per

sole e per piova, di di e di notte combattendo o camminando, o i loro campi affossando, niuno altro guernimento per soddisfacimento della natura portavano, che un poco di farina per uno con alquanto lardo, non dubitando di trovare dell' acqua in ogni luogo. Quanto adunque più leggermente si deono potere pascere coloro, che nelle città disarmati e in quiete dimorano? Tolga Iddio che voi in sì fatta estremità venuto siate, che quello che coloro facevano, colla vostra famiglia si convenga di fare; ma se già quello ch' io dico si fece, ed è possibile di fare, molto maggiormente è secondo la facoltà rimasa, non secondo le mense di Sardanapalo, ma ad esempio di Senocrate la vostra famiglia ordinare. E colui il quale le fiere nelle selve e gli uccelli nell' aria nutrica, prestandovi della sua grazia, eziandio nelle solitudini d' Egitto, non che tra gli amici e parenti, vi parerà modo innanzi di nutricarli. Egli non venne mai meno ad alcuno che in lui sperasse; e chi non crede alla speranza di lui, più che del padre o di alcuno altro, per certo nè lui nè sè nè gli uomini del mondo conosce. E voi dovete esser contento di avere piuttosto stretta e scarsa fortuna in allevare i vostri figliuoli, che molto larga: perciocchè come le delizie ammolliscono co' corpi gli animi de' giovani, così i grossi cibi, i duri letti, e i vestimenti rusticani, gli animi naturalmente gentili fanno ad ogni fatica pazienti, raffrenano l'arroganza, e di piacere e di sapere con tutti vivere accendono loro il disio. E se bene si guarderà tra la moltitudine de' nostri passati, troppi più si troveranno coloro che dagli aspri e

rozzi nutricamenti sono in gloriosa fama venuti, che quelli che nelle morbidezze sono stati allevati; infra i quali per certo, se gran forza di naturale disposizione non gli ha sospinti, mai altro che cattivi, pigri superbi e stizzosi non si troveranno essere stati. E chi ciò non crede, riguardi alli re assirii, alli re egiziaci, tra le delicatezze e gli odori arabici effeminati, e loro a petto si ponga Davidde, il quale nella pastura degli armenti la sua puerizia esercitò; e Mitridate, il quale nella sua giovanezza non altrove che ne' boschi e tra le fiere abitò. Quelli viziosamente vivendo, e in sè stessi rivolgendo le guerre, come allevati erano così effeminatamente morirono; di questi altri, l'uno vincendo le genti vicine si levò in maravigliosa grandezza e ampliò il suo regno, l'altro di ventidue nazioni divenuto signore, oltre a quarant' anni con gravissima guerra faticò i Romani. Di questi esempli è pieno il mondo, e però più porne sarebbe soverchio.

Vivete adunque, e, concedendolo Iddio, con meno grassa fortuna in maggior fortezza trarrete la vostra famiglia. Ora non so io se voi siete nel numero di coloro, che si dolgono più nella vecchiezza alcuna traversia avvenir loro che se nella giovanezza avvenisse; ma perchè già intra il limitare di quella vi veggo entrato, possibile è che quella, siccome male aggiungente all'esilio, o l'esilio a quella, reputiate più grave; il che se così fosse, povero consiglio sarebbe. Chi non sa che la lunghezza e la certezza del tempo allunga o raccorcia la noia? Niuna tribulazione può nella vecchiezza esser lunga, con ciò sia cosa che la

vecchiezza medesima lunga non sia. Ella ha pure estremo e ultimo termine, e a quella è vicina la morte la quale ogni mortal gravezza recide e porta via. Oltre a ciò, come il sangue a raffreddar si comincia, così le concupiscenze tutte a mitigar si cominciano; e temperato l'ardore dell'alte cose, dispiacciono senza dubbio meno le minori, le quali suole l' esilio ad altrui recare; ed universal regola è a' consueti non far passione gli accidenti; e niun vecchio è, salvo se Quinto Metello non si eccettuasse, il quale per varie. avversità uon abbia già molte volte pianto, molte dolutosi, molte la morte desiderata: nelle quali cose essendo indurato, e callo avendo fatto, con molto meno di fatica le cose traverse vegnenti riceve e porta, che i giovani non farieno, ai quali ogni piccola cosa, siccome nuova, dispiace ed è gravosa.

Adunque poichè venir dovea questa turbazione, pietosamente ha con voi la fortuna operato, essendosi nella vostra vecchiezza indugiata; e perciocchè la vecchiezza per li consigli è reverenda, ne' quali ella val più che alcun' altra età, la corpulenza ad essa congiunta aggiunge ad essa quella gravità, che forse l' età ancora non avvebbe recata. Voi non avete a correre: sedendovi e riposandovi vede la mente le cose lontane, e con acuta intelligenza, di quelle, secondo l' ordine della ragione, dispone; e l' avere moltitudine di figliuoli in ogni stato è lieta e graziosa cosa; i quali Cornelia madre de'Gracchi per sua somma ricchezza mostrò alla sua oste capuana. Chi dubita che risorgendo ancora in loro nella debita età lo spirito de' loro passati, essi, vivendo voi, non vi sieno ancora

di grandissima consolazione cagione, e morendo di futura speranza? La natura ancora nelle mani de' figliuoli pose il coltello vendicatore dell'onte fatte a'padri, e la gloria degli avoli loro: perchè in luogo di ricreazione e non di peso in tanto affanno li dovete avere. Ma che dirento dell' aver moglie, non solamente vostro rammarico, ma quasi universale di ciascheduno? Affermerò, come che io provato non l'abbia, che dove buona e valorosa donna non sia, essere molto più grave nelle felicità che nelle miserie a tollerare. Perciocchè siccome la malvagia pianta nel terreno grasso subitamente in maravigliosa grandezza si leva, dove più umile nella più magra dimora; così la mal disposta anima, le superbe corna che fuora caccia nella prosperità, dentro ritira nella miseria. Ma se ad essere buona e pudica e valorosa si ritrova, niuna consolazione credo ch' esser possa maggiore allo infelice. Ma che l'uno e l'altro con alcun esemplo apparisca mi piace.

L'abbondanza de' beni temporali trasse Elena figliuola di Tindaro in tanta lascivia, che con Paride fuggendosi mise Menelao suo marito, e i fratelli e' parenti, e tutta Grecia e in Asia importabile fatica, e quasi in eterna distruzione. Questa medesima abbondanza in tanta superbia elevò l'animo di Cleopatra meglie di Setor re d'Egitto, che cacciato il maggior figliuolo del regno, inimichevolmente con armata mano perseguitollo, e l'altro, che per la crudeltà di lei s'era fuggito, rivocatolo, parandogli insidie il provocò ad uccidirsi. E Cleopatra, che fu l'ultima reina d'Egitto, da questa medesima abbon-

danza lusingata, in tauta cupidità di più ampio regno lasciatasi menare, dopo mille adulterii divenuta moglie di Marco Antonio, e del Romano imperio invaghita, non requiò mai, infino a tanto che lui ebbe sospinto a muover guerra ad Ottaviano: per la quale non solamente non acquistarono quello che desideravano, ma perduto quello che possedevano, a volontaria morte darsi assediati e presi divennero. Io lascerò stare la rabbia di Iezzabella, il furore di Tullia Servilia, la lussuria di Messalina, e gl'insopportabili costumi di mille altre nel grande stato; e così l'intemperata arroganza di Cassandra figliuola di Priamo, di Olimpia madre del grande Alessandro, di Agrippina moglie di Claudio imperatore e di molte altre, per venire a quella parte che più vi può consolazione arrecare. E, siccome già dissi, niuna consolazione credo che sia maggiore che la buona moglie allo infelice, Ipsicratea con chiarissima fede ne testimonia. Costei sommamente Mitridate re di Ponto amando, e lui veggendo in continue guerre, posta giù la femminil morbidezza, e ai cavalli e alle armi ausatasi, tondutesi i capelli e sprezzata la sua bellezza in abito d'uomo sempre il seguitò da niuno affanno vinta, e massimamente quando egli da Pompeo superato fu costretto di fuggire tra barbare e varie nazioni, nella quale avversità troppa più di consolazione porse al marito, che non porsero di speranza le molte genti che ancora a lui erano soggette. E Sulpizia, quantunque molto guardata da Giulia sua madre, di nascoso avendo seguito Lentulo Truscellione sno marito in Sicilia proscritto da' triumviri, si dee credere con quello amore

e fede avergli porto non meno piacere, che noia la proscrizione ricevuta. Io potrei aggiungnere a questi esempi la forte e pietosa opera delle mogli Menie, li carboni di Porcia, la sventurata morte di Giulia di Pompeo con altri molti simiglianti. Ma perciocchè io credo ove il bisogno il richiedesse la vostra mona Giovanna essere un' altra Ipsicratea, o quale altra delle predette volete, senza più dirne, mi pare di poter passare al presente, volendo venire a quella parte la quale al mio giudizio, e per quello ch' io abbia udito, più che niun' altra nel presente esilio vi cuoce.

Erami adunque per alcuno amico stato detto, che ogni gravezza che la presente avversità avesse potuto porgere o porgesse vi sarebbe leggieri a comportare, dove i nostri cittadini, i quali in non aver voluta alcuna vostra scusa, quantunque vera e legittima stata sia, ricevere, ingrati riputate, non vi avessero, considerando'o con titolo così abominevole, cacciato come fatto hanno. Certo io non negherò, e l' una e l'altra delle dette cose essere sopra ad ogni altra gravissima a comportare. La prima, perciocchè quantunque ciascun buon cittadino non solamente le sue cose, ma ancora il suo sangue e la vita per lo bene comune e per l'esaltazione della sua città disponga: ha ancora rispetto, che dove in alcuna cosa gli venisse fallito, perciocchè eziandio i più virtuosi spesse volte peccano, egli per lo suo bene adoperare passato, debba trovare alcuna misericordia e remissione innanzi agli altri, la qual non troyando, gli è molto più grave la pena, che se meritato il beneficio non avesse. E se alcuni cittadini nella nostra città sono che per sua

opera o de' suoi passati grazia meritassero, voi estimo che siate di quelli, perchè non troyandola, siccome veggio che trovata non l'avete, meno mi maraviglio se vi dolete. Ma dove si vegga, solo a'notabili uomini esser invidia portata, e per quella avere l'ingratitudine quanto di male ha potuto adoperato, estimo che, qualunque colui si sia a cui questo inconveniente avvegna, conoscendo quello che avanti credere non avrebbe potuto, siccome sgannato e certificato del vero, sè al numero de' valenti uomini aggiugnendo, siccome ogni altra noia, questa ancora dalle fatiche dei passati aiutato dee sostenere. E però quante volte questa spina vi trafiggesse, prego vi riduciate alla mente che Teseo, le cui opere furon maravigliose e degne di perpetua laude, da quelli medesimi Ateniesi i quali egli in qua e in là per Grecia dispersi, aveva nelle loro città rivocati e con utilissime leggi in cittadinesca vita ordinati, fu d' Atene cacciato, e quanto in loro fu, se il generoso animo di lui l'avesse patito, di morire in misera vecchiezza costretto: nè si trovò chi per conoscenza de'ricevuti meriti l'ossa di lui, che contro loro più non potevano alcuna cosa, da Tiro piccoletta isola, dove sbandito aveva i suoi giorni finiti, facesse ritornar in Atene. Questi medesimi, Solone, il quale con santissime constituzioni gli avea ammaestrati, e le cui leggi ancora gran parte del mondo ragionevolmente governano, costrinsono già vecchio di andare in Cipri sbandito, e là morirsi. Questi medesimi, Milziade, il quale loro dalle catene de'Persi infinita moltitudine di quelli maravigliosamente vincendo in Maratona aveva tolti, nelle loro catene in oscura prigione fecero morire,

nè prima il suo corpo renderono a seppellire, che Cimone in quelle medesime catene, che trar si doveano al morto corpo del padre, si facesse legare. I Lacedemoni a niun altro uomo essendo tanto tenuti, più volte Licurgo giustissimo uomo con le pietre assalirono, e ultimamente di quella città la quale egli aveva con santissime leggi regolata il cacciarono. I Romani soffersero che il liberatore d'Italia, cioè il primo Affricano poveramente morisse in Linterno; e all' Asiatico, che de' tesori d' Antioco aveva riempiuto l' erario loro, patirono che fossero messe le catene, e tanto in prigione tenuto, che tutto il suo patrimonio venduto e pubblicato fosse. E il secondo Affricano avendo Cartagine e Numanzia superbissime città il romano giogo sprezzanti abbattute, trovò in Roma ucciditore e non vendicatore. Perchè mi fatico io in raccontare di tanti? Tutte le scritture dei passati son piene di questi mali. L'ingratitudine è antichissimo peccato de' popoli, ed è sì radicata in quelli, che non siccome l'altre cose invecchia ma ogni di più verde germoglia, e dopo i fiori conduce in grandissima copia i frutti suoi. E però, come altra volta ho detto, quello che a molti si vede essere avvenuto e avvenire, si dee con molto minor noia patire. Appresso questo affermo la seconda cosa avere più di veleno, e massimamente negli anni ne' quali alto sentimento genera più disdegno; la qual cosa credo che da questo avvenga, cioè, perchè tutti naturalmente con fama desideriamo prolungare il nome nostro, e massimamente coloro i quali dirittamente sentono della brevità della vita presente, e chi di acquistar fama o guardar l'acquistata è negligente, piuttosto e bruto animale e servitor del suo ventre si può chiamare che razionale, e così questa vita trapassano come se dal parto della madre fossero portati al sepolcro. E perciocchè la fama è servatrice delle antiche virtù e predicatrice de' vizii, senza restare sommamente si guardano i savi di non contaminarla. o di fama trasmutarla in infamia, e con ragione sommamente si turbano se è da altri in alcuna maniera contaminata; e quinci molti a gran pericolo si sono messi per volerla purgare, se forse alcuna nebula in quella fosse da invidia o da falsa opinione stata gittata. Perchè se di ciò vi turbate e vi dolete, che d'alto animo siete, non me ne maraviglio nè riprendere ve ne saprei, ma tuttavia e a questa come all' altre passioni ha la ragione delle cose modo e termine posto. Fatto n' avete, secondo che io intendo, di ciò ch' è opposto alla vostra lealtà, e di che il mobile volgo vi fa nocente, ogni scusa che a voi è possibile; scritto avete non una volta ma molte e a private persone e a' vostri magistrati, e con quella gravità che per voi s' è potuta la maggiore, ingegnato vi siete di mostrare la vostra innocenza; e oltre a ciò avete la vostra testa offerta dove del fallo appostovi dinanzi a giusto giudice, non ad impetuoso, siate convenuto, assai e molto è: nè dubito, se avessi avuto a fare con uomini ragionevoli come si tengono i Fiorentini, non fossero state le vostre scuse bastevoli ad ogni debita purgazione; perchè in questo credo si possa sentire i giudici essere ostinati, e l'accusato innocente. Direte forse: questo non basta a me: le nazioni circonvicine in un medesimo errore coi cittadini sono, e la generale opinione, quantunque falsa sia, in luogo di verità è ayuta, e così avviene che io senza colpa oltre al danno ho la vergogna; il che non so se io mel consenta, ma cotanto in questo di dire mi piace. Niuno meglio di voi sa il vero di quello che si dice, e se innocente vi conoscete, assai basta alla vostra quiete; nè più fa a voi quello che altri di voi si creda, che faccia ad altrui quello che voi meno che giustamente ne crediate. In niuna parte per l'altrui credere si turba la quiete del savio. Assai avete in questo, se con pura coscienza a chiunque ve l'appone potete negare ciò esser vero, e dovete molto più essere contento che in così fatta parte piuttosto falsamente di voi si stimi che se fosse ragionevolmente creduto. Perciocchè per niun' altra cagione Socrate, dell'umana sapienza certissimo tempio, bevendo il veleno, le lagrime di Santippa sua moglie riprese, se non perchè essa in quelle si doleva lui a torto bere il mortal beveraggio, quasi volesse, se a ragione bevuto l'avesse, lei dover dolersene, e per contrario bevendolo a torto, non doversi dolere. Perchè passato questo primo empito, da rivocare è la smarrita virtù, e nel suo luego con più utile consiglio rimenar la partita quiete, e con l'opere per lo innanzi far sì, che ciascuno che meno che giustamente ha creduto o crede, sè medesimo facendo mentitore se ne penta.

E dove le ragioni predette non vi paressero bastevoli, recatevi almeno a questo; che quello che molti migliori di voi già e' soffersero non sia vergogna a voi di sofferire. Scipione Affricano, del quale quanto più

si parla più resta in sua laude da parlare, e del quale non credo che più giusto nascesse infra i gentili. nè più d' onore e meno di pecunia cupido, acquistata la gloria della recuperata Spagna, e Italia liberata e soggiogata l' Affrica, trovò in Roma chi l' acusò di baratteria: nè furono così alti meriti di tanta potenza, che in quella medesima non fosse chi ricevesse l'accusa, e chi il chiamasse in giudicio, e ancora chi di quella condannare il volesse. Giulio Cesare, le cui opere non solamente l'estremità della terra ma con la fama toccano il cielo, in quella medesima infamia incorse nella quale voi d'essere incorso ora vi gravate. E perciocchè già disse, se per alcuna cosa si dovesse rompere la pubblica fede, per lo regno era da rompere, ancora sono di quelli che il suo splendore s' ingegnano d' offuscare. Ma comechè gl' invidiosi all'altrui gloria si dicano, diremo noi o crederemo Scipione barattiere, o Giulio disleale, veggendo quanto e all' uno e all'altro Dio vero conoscitore degli atti umani di spezial grazia concedesse? Certo no. E nella nostra età sappiamo noi quanti e quali nella nostra città e altrove, non solamente con pensiero ma con aperta dimostrazione, in rivolgimento degli stati comuni abbiano adoperato, e nondimeno, o che il continuo uso di sì fatte opere, o l'universale desiderio di ciascuno di vedere mutamenti, o la forza di pochi anni roditori di ogni cosa che fatto se l'abbia, cittadini abbiamo poi veduti, e con aperta fronte tra gli altri non solamente procedere ma tenere il principato. E se questo che gli uomini hanno sofferto e sofferano sofferir non volete, quello che Cristo, il

quale fu Dio e uomo, sosserse, non vi dovrà in questa parte parer duro a sofferire. E manifestissima cosa è che lui veracissimo maestro, alcuni il chiamarono seduttore, ed altri, essendo egli Figliuolo di Dio, ministro il chiamarono del diavolo, e molti furono che dissero lui esser mago, la sua deità negando del tutto. E se di costui, che era ed è luce che illumina ciascun uomo che nel mondo vive, tanti conviciatori si trovarono, non si dee alcun uomo, quantunque giustamente e santamente viva, maravigliare nè impazientemente portare, se trova chi la sua fama e le sue opere con soprannome ignominioso s'ingegna di violare o di macchiare. Seguitino, come già dissi, l'opere vostre contrarie al cognome, e sforzinsi i maldicenti quanto vogliono: egli non solamente non procederà, ma quello che è proceduto come se stato non fosse in niente si dissolverà di leggieri .

E acciocchè ad alcuna conclusione vengano le mie parole, gli argomenti e' conforti, dico, che persuadere vi dovete voi essere in casa vostra, poiché universale città di tutti è tutto il mondo; e quante volte le cose opportune alla natura avervi trovate, non povero, ma secondo natura ricco vi stimiate; e la vecchiezza come sperimentata negli affanni e piena di utili consigli avere più che la strabocchevole giovanezza cara, e massimamente in questo caso, senza cammaricarvi della corpulenza, aggiugnitrice a quella di gravità veneranda; e così i figliuoli apparecchiativi per bastone, dove forze mancassero alla vecchiezza: e come compagna di tutte le fatiche la moglie, non superflua o noiosa, ma utile giudica-

te, contento che l'infortunio vi abbia parimente fatto conoscere i falsi amici da'veri, e quanta sia l'ingratitudine de' vostri cittadini, nella quale, non conoscendola e forse troppo sperando, potreste per l'avvenire esser caduto in più abominevole pericolo che questo, e senza curarvi di ciò, che curandovi altro che vergogna non vi può accrescere, cioè del titolo della vostra cacciata, avviso che leggermente lo spegnerete.

Io poteva per avventura assai onestamente far qui fine alle parole°; ma l'affezione mi sospinge a dovere ancora con alcuno altro puntello l'animo vostro agramente dicollato armare al suo sostegno, e questo sarà la buona speranza, le cui forze sono tante e tali, che non solamente nelle fatiche sostengono i mortali, ma ad esse volontariamente sottentrare ne gli fanno, siccome noi manifestamente veggiamo. Chi dopo molte fatiche farebbe ai poveri lavoratori gittare il grano nelle terre se questa non fosse? Chi farebbe a' mercatanti lasciare i cari amici, e' figliuoli e le proprie cose, e sopra le navi, e per l'alte montagne e per le folte selve non sicure da' ladroni andare se questa non fosse? Chi farebbe ai re votare i loro tesori, producere ne' campi sotto l' armi i loro popoli, e mettere in forse le loro maestà se questa non fosse? Costei l'uberifera ricolta, gli ampi guadagni e le gloriose vittorie promette, e ancora debitamente presa concede.

Sperare adunque ne' grandissimi affanni si vuole, ma non negli uomini, ch'egli è maladetto quell' uomo che ha nell' uomo speranza. In Dio è da sperare: la sua misericordia è infinita, e alle sue grazie non è numero, e la sua potenza è incoparabile, nè si può la sua liberalità comprendere per intelletto: in lui adunque l'anima e la speranza vostra fermate. Sue opere furono, e non senza cagione, come che noi l'apponiamo alla fortuna, che Cammillo essendo in esilio appo gli Ardeati non solamente ribandito fosse, ma da quelli medesimi che cacciato l'aveano fatto dittatore, in Roma trionfando ritornasse: e che Alcibiade lungo trastullo della fortuna stato, non fosse con tante esecrazioni da Atene cacciato, ch' egli in quella poi con troppe più benedizioni e chiamato e ricevuto non fosse; anzi uon bastando al giudicio di coloro che cacciato l' avevano il fargli pienamente nella sua tornata gli umani onori, insieme con quelli gli fecero ancora i divini. Esso larghissimo donatore similmente permise che Massinissa cacciato, e a quel punto condutto, che rinchiuso nelle secrete spelonche de' monti, delle radici d'erbe procacciategli da due servi che rimasi gli erano de' molti eserciti, non essendo ardito di apparire in parte alcuna, sostentasse la vita sua; ne molto poi con piccola mano di armati venuto a Scipione, e preso e vinto il suo nemico, non solamente lo stato pristino e 'l suo reame ricuperasse, ma gran parte di quello del nemico suo aggiuntovi, tra gli altri grandissimi re del mondo splendidissimo, e in lieta felicità lungamente, e amicissimo de' Romani, de' quali nella sua giovinezza era stato nemico, vivesse. lo lascerò stare la divina benignita negli antichi, contento di mostrar quella ch'egli usò in un nostro piccolo cittadino ne' nostri tempi,

il quale se io delle mie lettere degno estimassi io il nominerei, una è sì recente la cosa, che leggiermente senza nome il conoscerete. Ricordare adunque vi potete essere stato chi, in non più lungo spazio d' undici mesi, essendo con acerbissimo bando della nostra città discacciato, e de' meno possenti fatto grande, il che in disgrazia, sì siamo ritrosi, ci riputiamo; e oltre a ciò con quelle maledizioni che possono in alcuno gittare le nostre leggi essere aggravato, ed allora ch' egli più lontano si credeva essere a dover provare. l'umanità de' suoi cittadini, di mercatante, non uomo d' arme solamente, ma duca divenuto di armati, con troppo maggior vista che opera meritò di ricevere la cittadinanza, e di nobile plebeo ritornare, e eziandio di salire al nostro maggior magistrato. Che adunque diremo, se non che alcuno, quantunque oppresso sia, mai della grazia di Dio non si dee disperare, ma bene operando sempre a buona speranza appoggiarsi? Niuno è si discreto e perspicace che conoscer possa i segreti consigli della fortuna, de' quali quanto colui che è nel colmo della sua ruota puote e dee temere, tanto coloro che nell' infimo sono deono e possono meritamente sperare. Infinita è la divina bontà, e la nostra città più che altra è piena di mutamenti: intanto che per esperienza tutto di veggiamo verificarsi il verso del nostro poeta:

## Non giungne quel che tu d'ottobre fili.

E però reggete con viril forza l'animo dalla contraria fortuna sospinto e abbattuto, e cacciate via il dolore

e le lagrime, le quali piuttosto tolgono agli afflitti consiglio, ch' elle non danno aiuto; e quella fortuna che Dio vi apparecchia sperando migliore, pazientemente sofferite. Nè crediate ch'egli stringa più le mani della sua grazia a voi, che abbia fatto a quelli che di sopra ho nominati, o a molti altri. Nè voglio che voi diciate il nostro cittadinesco proverbio, che a confortator non duole il capo: ben so io che dal confortare all'operare è gran differenza, e dove l'uno è molto agevole, l'altro è malagevole sommamente. Ma chi dà quello ch' egli ba, non è tenuto a più . Se io vi potessi in opera aiutare siccome in conforto, forse da riflutar sarieno se io nol facessi. Ed io non mi posso nascondere a voi, voi sapete ciò che posso. In quello adunque vi sovvengo che conceduto m' è . E dovete ancora sapere che, se de'conforti non si dessero, molti per tristo animo in miseria verrieno meno.

E perciocchè molte parole ho speso intorno a quello ch' io credo che vi bisogni, secondo il vostro presente stato, anzi che io faccia fine, a mostrarvi qual sia il mio alquante ne intendo di scrivere. Io secondo il mio proponimento del quale vi ragionai sono tornato a Certaldo, e qui ho cominciato, con troppa meno difficoltà che io non estimava di potere, a confortare la mia vita, e cominciaronmi già i grossi panni a piacere e le contadine vivande, e il non vedere le ambizioni e le spiacevolezze e i fastidii de' nostri cittadini mi è di tanta consolazione nell' animo, che se io potessi fare senza udirne alcuna cosa, credo che il mio riposo crescerebbe assai. In iscambio de' solleciti avvolgimenti e continui de' cittadini,

veggio campi colli e alberi di verdi fronde e di fiori varii rivestiti, cose semplicemente dalla natura prodotte, dove ne' cittadini sono tutti atti fittizii: odo cantare gli usignuoli e gli altri uccelli non con minor diletto, che fosse già la noia di udire tutto il di gl'inganni e le dislealità de' cittadini nostri; e con i miei libricciuoli, quante volte voglia me ne viene. senza alcuno impaccio posso liberamente ragionare. E acciocchè io in poche parole conchiuda la qualità della mente mia, vi dico, che io mi crederei qui, mortale come io sono, gustare e sentire della eterna felicità, se Dio m'avesse dato fratello o non me lo avesse dato. Credettimi, quand' io presi la penna, scrivervi una lettera convenevole, ed egli m'è venuto scritto presso che un libro. Ma tolga via Dio che di tanta lunghezza mi scusi, sperando che, se altro adoperare non potrà la mia scrittura, almeno questo farà, che quanto tempo in leggerla metterete tanto a'vostri sospiri ne torrò. A Luca e a Andrea, i quali intendo che costà sono, quella compassione ne porto che ad infortunio d' amico si dee portare: e se io avessi che offerire in mitigazione de' loro mali fareilo volentieri. Nondimeno, quando vi paia, quelli conforti che a voi dò, quelli medesimi, e massimamente in quelle parti che a loro appartengono, intendo che dati sieno. E senza più dire, prego Iddio che consoli voi e loro.

## EPISTOLA

## A MESSER FRANCESCO

PRIORE DI S. APOSTOLO DI FIRENZE, SPENDITORE
A NAPOLI DEL GRAN SINISCALCO DEGLI ACCIAIUOLI DI FIRENZE.

A me era animo d'avere taciuto; tu colla tua mordace epistola in parole mi commuovi. Certo io mi doglio; perocchè non sempre ad onesto uomo si confa sparger quello che essa verità patirebbe, acciocchè non paia in stimolo avere rivolta la lingua, e mentrechè dice il vero, sia reputato maldicente; ma perocchè la innocenza si debbe difendere, ed io offeso sono accusato, è da venire in parole.

Tu scrivi, innanzi all'altre cose, ch'io sono uomo di vetro, il quale è a me non nuovo soprannome. Altra volta tu medesimo mi chiamasti di vetro. Di quindi aggiungi, quasi adirato, ch'io sia subito; e finalmente con più largo parlare scrivi: che io non doveva così subito il partire, anzi la fuga dal tuo

Mecenate arrappare: e che l'animo ti stava, che secondo il parer mio ogni cosa mi sarebbe suta apparecchiata, e quindi non esser senno l'averlo turbato; lodando, dopo questo, il tornare. E benchè la pestilenza mi spaventi, o mi contrasti il caldo della state, utile tempo mi conforti ad aspettare; e per la tua fede affermi che al desiderio mio troverò ogni cosa apparecchiata; affermando, Mecenate tuo essersi vergognato quando udi il mio partire, perocchè a molti sia paruto che per sua colpa mi sia partito, e che, se fede m' avesse potuto prestare, non sarebbe avvenuto che partito mi fossi; e se al tutto mi fossi voluto partire. con debiti onori e doni convenevoli me infino nella propria patria averebbe rimandato; e altre cose più inframetti non meno piacevoli che gravi, quasi quel primo ardore sia ito in cenere.

Oh se io volessi, ho che ridere, ho che rispondere. In verità nel proprio tempo sarà riserbato il riso; ma allo scritto, non come tu meriti, ma come alla gravità mia si confà, risponderò. Niuno certamente arebbe potuto quello che tu di' scrivere, che non fosse con più paziente animo da comportare, conciossiacosachè un altro potesse per ignoranza aver peccato; ma tu, no, perocchè d'ogni cosa sei consapevole, e sai contra la mente tua hai scritto. Se forse di', non me ne ricorda, possibile è gli uomini siano dimentichi, ma non sogliono le cose fresche così subito cadere della memoria. Che diresti tu, se, poichè queste cose son fatte, un anno grande fosse passato? conciossiacosachè non ancora il sole abbia perfettamente compiuto il cerchio suo, a Messina in quelli

di che il nostro re Lodovico morì (1), di questo mio infortunio si fece parola: tu a' ventidue di aprile seguente queste cose scrivi. Dirai ch' i' sia dimentico?

O buono Dio! Ecco se, non sapendo io, del fiume di Lete assaggiasti ( forsechè n' assaggiasti ); e se non n'assaggiasti, tu ti dovevi ricordare delle lettere di Sicilia a me scritte di mano del tuo messer Mecenate, egregio albergo delle muse, con quanta istanza io sia in quelle chiamato, con quante promesse acciocch' io venga; alle quali, acciocch' io fossi più inchinevole, nell'epistola scritta di mano di Mecenate era posto: ch' io venissi a participare seco la felicità sua. E se io volessi mentire, le lettere sono ancora intere per dare certissimo testimonio alla verità, se elle sieno domandate. Ma acciocchè io, che so tutto, dica qualche cosa, confesso spontaneamente ch' io fui alquanto in pendente, lette le lettere tue. Certamente io temeva, altre volte esperto, non quelle larghe promesse, non la disusata liberalità, non la molta dolcezza delle parole ricoprisse alcuna cosa meno che vera, ovvero inducessero scorno. Finalmente da me, poco fidandomi, l'epistola tua rimosse il dubbio, e, con pace del tuo Mecenate sia detto, a te credetti. Me nè la promessa, nè 'l venire i conforti tuoi sospinsono, perocchè tu sapevi che modo fosse a me di vivere nella patria, che ordine e che studio; e però nell'animo mio fermai che tu

<sup>(1)</sup> Lodovico di Taranto, secondo marito della regina Giovanua, morto in Messina nel 1362.

non dovessi, uotno d'età compiuta, consigliare ch' entra si in nuovi costumi o diversi agli usati; e così venni nel consiglio tuo.

E acciocchè tu dopo il venir mio ragionevolmente non mi potessi dire troppo sciocco, io ti serissi una lettera, la copia della quale è appresso di me, nella quale interamente ti faceva savio che animo fosse in me venendo costà; e non troverai, se tu la producerai innanzi, me avere commessa alcuna cosa contro a quella. Ma che dico io molte parole? Io venni con malo augurio, e a Nocera te e il tuo Grande trovai. O lieto dì! o ricevuta festevole! non altrimenti che s' io tornassi da' borghi o del contado vicino a Napoli, con viso ridente, con amichevole abbracciare e graziose parole dal tuo Mecenate ricevuto sono. Anzi, appena pertami la mano ritta, in casa sua entrai: augurio certamente infelice! Di quindi il di seguente venimmo a Napoli, dove (acciocchè io non racconti tatte le cose che avvennono) subitamente la parte della chiara felicità, secondo la promessa, mi fu asseguata, te ciò facendo; conciossiacosachè tu fossi preposto al governo dello splendido albergo: onorevole e egregia parte e con lungo immaginare pensata 1

Sono al tuo Mecenate cittadi nobilissime e castella molte, ville e palagi e grandissimi poderi; più luoghi riposti e nascosi e dilettevoli, acciocch' io non dica l'altre grandi cose di grandissimo splendore chiare; il che avere aperto a te è senza dubbio di soperchio. In tra queste cose così risplendienti era ed è una breve particella, attorniata e rinchiusa d'una vecchia nebbia, e di tele di ragnolo e di secca polvere disorrevole, fetida e di cattivo odore, e da esser tenuta a vile da ogni uomo quantunque disonesto; la quale io spessissime volte teco, quasi d'uno grande navilio la più bassa parte d'ogni bruttura recettacolo, sentina chiamai. In questa io, siccome nella conceduta parte della felicità grandissima, quasi nocivo, non come amico, dalla lunga sono mandato a' confini: la possessione della quale, acciocchè come destinato abitatore pigliassi, innanzi all'altre cose mi ricorda. Non creder ch' io sia dimentico.

Per tuo comandamento fatto, già tenendo noi mezzo novembre, e ogni cosa aggranchiata per l' aire fresca e contratta, e stante la pestilenza; e intorno ogni cosa tenendo sopra il solaio di sasso, uno letticciuolo pieno di capecchio, piegato e cucito in forma di piccole spere, e in quell' ora tratto di sotto ad un mulattiere, e d'un poco di puzzolente copertoio mezzo coperto, senza piumaccio, in una cameruzza aperta da più buche, quasi a mezza notte, a me, vecchio e affaticato, è assegnato, ¿cciocchè insieme col mio fratello (1) mi riposassi. Grande cosa certo ad uno avvezzo a dormire nella paglia! O notte da ricordarsene, di stigia nebbia offuscata, trista ad ambedue noi e angosciosa, ma al più vecchio tristissima! con rammaricose vigilie, non mai venendo il dì, s'è consumata; e non sola, ma molte, e non senza dolore incomportabile, più misere di questa seguitarono. Volesse Dio che piuttosto aliga o ulva di padule, se

<sup>(1)</sup> Iacopo.

la felce o le ginestre mancavano, vi fosse suta posta ! Oh come bene, e come convenientemente sono ricevuto! Forsechè non più splendidamente ad Alba per addietro fu Perseo da' Romani, o da Tiburzi Siface! per addietro chiarissimo re, allora prigioni, ricevuti sono. Tu, che se' uomo oculato, non ti ricordavi che abito fosse quello della cameretta mia nella patria? che letto? e quanto male si confacessono colle cose da te apparecchiate? Forsechè, siccome della sventurata Ecuba, per addietro de' Troiani reina chiarissima, leggiamo, me converso in cane stimarono i fanti tuoi? Per la Dio grazia io sono ancora uomo; e se io avessi desiderato sterquilinii e i brutti e disorrevoli luoghi, abbondevolmente gli arei nella patria trovati: non m' era necessità di questi, e spezialmente per abitare una Sentina con tanta mia fatica esser venuto a Napoli. Ma che? In questa medesima sentina al disorrevole letticciuolo s'aggiugne l' ordine domestico de' desinari, lo splendido apparecchio, e degl' invitati a desinare la dilettevole compagnia: la qual cosa, non ch'io creda che tu nol sappi, ma acciocche tu un poco ti vergogni, ti scrivo.

A quelli che in quella casa reale entravano, tessuta di travi orate, coperta di bianco elefante, (trista battaglia colle cose contrapposte al vedere, al gusto e all'udito!) si vedeva in un canto una lucernuzza di terra con un solo lume mezzo morto, e a quello, con poco olio, della vita trista è continua battaglia! Dall'altra parte era una piccola tavoletta di grosso e spurido canovaccio da'cani ovvero dalla vecchiaia tutto roso, non da ogni parte pendente, e non piena-

mente coperta, e di pochi e nebbiosi e aggravati bicchieri fornita; e di sotto alla tavola, in luogo di panca, era uno legnerello manco d' uno piè; credo nondimeno che questo fosse fatto avvedutamente, acciocchè accordante sul riposo di coloro che sedeano, colla letizia delle vivande agevolmente non si risolvessono in sonno, postochè nel focolare nullo fuoco avesse intorno, il fammo della cucina (1) e il lezzo della vivanda occupava ogni cesa. Queste così fatte case reali e cotali tavole crederò, se tu vorrai, Cleopatra Egizia avere usate con Antonio suo.

Dopo queste cose, a brigata veniano di quinci e di quindi baroni: dico ghiottoni e manicatori, lusinghieri, mulattieri e ragazzi, cuochi e guatteri, e usando altro vocabolo, cani della corte e topi domestici, ottimi roditori di rilievi. Ora di qua ora di la discorrendo, con discordevole mugghiare di buoi riempievano tutta la casa; e quello che m' era gravissimo al vedere, e all'odorato, era, mentrechè le mezzine e i vasi da vino spesse volte quindi e quinci portavano, e alcune volte rompessono, il rotto suolo immollando, e la polvere e 'l vino co' piedi in fango convertissono, di fetido odore riempievano l'aria del luogo. Oimè quante volte non in fastidio solamente, ma in vomito fu provocato lo stomaco! Dopo questo, il prefetto della reale casa, sucido, disorrevole, e non in abito discordante dalla casa, pochi e piccolini lumi portando in mano, gli occhi lagrimanti per lo

<sup>(1)</sup> I Mss: hanno il messo della vivanda:

fummo, con roca voce e colla verga dà il segno della battaglia, e comanda che vadano a tavola quelli che debbono cenare.

Di quinci io con pochi entrava alla prima tavola, come più onorato nella Sentina; ma nel cospetto mio sozza ed incomposta turba ruinava, senza comandamento aspettare, dove la fortuna gli concedeva : Ciascuno alla mangiatoia s' acconciava, desideroso del cibo; e a mio dispetto spessissime volte verso costoro io voltava gli occhi, i quali quasi tutti vedeva con gli nari del naso umidi, colle gote livide, con gli occhi piangenti in gravissima tossa esser commossi, dinanzi a sè e a me marcidi e rappresi umori sputare. E non è maraviglia: mezzi vestiti, quasi tutti di sottilissimi e manicati pannicelli, presso al ginocchio nudi, e disorrevoli e tremanti, scostumati, affamati a guisa di fiere trangugiavano le vivande poste loro innanzi. Che dirò de' vasi boglienti per i cibi, simili a quelli del grande Antioco re d' Asia e di Siria? Forse lo penserebbe un altro tirato da falsa fama: io non ti posso ingannare, chè ogni cosa avevi apparecchiato. Egli erano di terra; la qual cosa io non danno, perocchè questi così fatti per l'addietro avevano in uso Curio e Fabrizio uomini venerabili; ma egli erano sozzi, e, siccome spesse volte io pensai, dalle botteghe de' barbieri, e di quelli che pieni di corrotto sangue tengono i barbieri di Napoli, parevano essere suti imbolati. E se alcuno ve n' era di legno, nero e umido, e che sapeva e sudava del grasso di ieri, erano posti innanzi: il che spesse volte di tuo avvedimento m' avvidi essere stato fatto, acciocchè la carne innanzi posta, pigliando il sapore del legno, non diventasse sciocca. Dirai forse: se tu sai che io il sapessi, perchè me lo scrivi? Per Ercole! non per altro, se non perchè tu t' avveggia che ancor io mi sia avveduto che quello che quivi era non era di Malfa (1).

Il proposto della sala (come appresso a certi nobili per addietro vidi per consueto cibi apparecchiati quasi colla voce del banditore annunziare l'anno precedente, acciocch' io non dica il mese o il dì) ti mostrava l'ordine del seguente, il quale dal cuoco era osservato. Buoi di vecchiaia e di fatica o d'infermità morti, si cercavano da ogni luogo, per tua sollecitudine dicevano molti; il che appena credeva, ricordandomi come per addietro solevi esser sollecito intorno alle buone cose! così o troie spregnate, o colombi vecchi che arsi o mezzi cotti a' cenanti s' apparecchiavano, perchè, secondo l'autorità del re Ruberto, in nutrimento più forte si convertissono: e oltre a questo, Esculapio, Apollo, e ancora Ipocrate e Galeno queste interapeutiche vivande non molto commendano, e spezialmente in questo pestileuzioso tempo. Oh come ben fatto! Acciocche più pienamente la tua masserizia si conoscesse, tra due di quelli che sedevano alla prima tavola tre castagne tiepide venivano innanzi. Io non aveva detto le guisquilie piccolissimi pesciolini, ancora a' mendicanti

<sup>(1)</sup> Crsa di piacere del gran siniscalco Acciainoli, come si ha da Matteo Palmieri nella di lui vita, a p. 106 (Firenze, 1588.)

lasciate, delle quali i di del santo digiuno eramo pasciuti, cotte in olio fetido! Ma per ristoro delle sopraddette cose, sopravvenivano vini o agresti o fracidi, ovvero acetosi, non sufficienti a torre via la sete, eziandio se molta d'acqua vi si mettesse. Questo non arei mai creduto essere stata tua operazione, se tu avessi cenato con noi; perchè mi ricordo con quanta cura tu solevi cercare gli ottimi vini; ma tu; siccome savissimo sempre, lasciata la sventurata moltitudine, salivi il monte di Cassino, e ne' conviti reali, o, se piuttosto vuoi, del tuo Mecenate, t' inframmettevi, ne' quali erano più larghi bocconi messi ne' vasi d'argento, e quivi ottimi vini sorsavi: magnifiche cose veramente, e degne del tuo gran Mecenate, interamente ragguardanti e dirittamente alla felicità promessa!

Forse che tu dirai: che aresti tu voluto? Non conoscevi tu il costume de' cortigiani? Quello che
basta agli altri non doveva bastare a te? Ottimamente
di', anzi santissimamente ed amichevolmente. Conobbi dalla mia puerizia i costumi de' cortigiani e
la vita loro; ma non mi credeva esser chiamato
per seguitare quelli o per osservarli, anzi per esser partefice della felicità del tuo Grande; e nella
lettera mia, innanzi ch' io venissi, chiaramente protestai ch' io non potrei sofferire quelli. Perchè non
dunque, se questo non era all' animo di Mecenate,
non m' era negato l' andare? Nondimeno io non desiderava quello che tu pensavi; perocchè, se io sono
di vetro al giudizio tuo, io non sono nomo goloso,
nè trangugiatore, nè ancora per troppa mollezza ef-

femminato. Io non t'arei chiesto vini di Tiro, ovvero di Pontico, ovvero quelli che sono più presso, vini del monte Miseno e delle vigne dello Abruzzo o delle vigne di Lombardia succiare. Io non t'arei chiesto uccelli di Colco, d'Ortigia, non fagiani o starne, non vitelle o capretti di Surriento, non il porco salvatico di Calidonia vinto da Meleagro, non i rombi del mare adriatico, non l'orate o l'ostriche condotte dalla chiusura di Sergio Orata, non le mele di Esperia, non le vivande degl' imperadori, non le piume di Sardanapalo, non i guanciali della reina Giunone, non letto ornato di porpora, non la casa d'oro di Nerone Cesare; non lusinghieri, non citaristi, non fauti colle chiome ricciute, non i baroni del regno. Queste delizie e del tuo grande Mecenate, e di coloro che lussuriosamente hanno sollecitudine della gola, si siano. Ma arei io voluto quello che spessissimamente domandai, cio è una casellina rimossa da' romori de' ruffiani garritori, una tavola coperta di netti e onesti mantili, cibi popolareschi, ma nettamente parati; e con queste cose così temperate, volgari vini e chiari, e in netto vaso, e dalla diligenza del celleraio conservati; uno letticciuolo, secondo la qualità della mia condizione, posto in una camera netta: queste cose non sono troppo di spesa, nè sconvenevoli.

Se tu non lo sai, amico, io sono vivuto dalla mia puerizia infino in intera età nutricato a Napoli, e intra i nobili giovani meco in età convenienti, i quali, quantunque nobili, d'entrare in casa mia nè di me visitare si vergognavano. Vedevano me con con-

suetudine d'uomo e non di bestia, e assai dilicatamente vivere, siccome noi Fiorentini viviamo; vedevano ancora la casa e la masserizia mia, secondo la misura della possibilità mia, splendida assai. Vivono molti di questi, e insieme meco nella vecchiezza crescinti, in dignità sono venuti. Non voleva, s'io avessi potuto, che, volendo essi continuare l'amicizia, ch' eglino m' avessono veduto dissorrevolmente vivere a modo di bestia, e che ciò avvenire per mia viltà pensassono. Forsechè tu dirai : queste essere femminili ragioni, e non convenirsi ad uomo studiante. Confesso essere delle femmine le dilicatezze, e così essere degli animali bruti brutamente vivere. In tutte le cose si vuole aver modo: io veggio gli uomini nobili osservare quelle cose che io domando; e intra i grandissimi e singulari il mio Silvano (1), l'orme del quale, quanto posso, discretamente seguo. Se tu danni lui, poco mi curerò se tu me danni.

Queste cose a me spesse volte promesse, perocchè solamente una volta non m' erano date, ed io quelli allettamenti sofferire non potessi, sono costretto di tornare alla liberalità del nobile giovane cittadino nostro Mainardo de' Cavalcanti, consapevole; e spessissimamente di ciò pregando, lasciata la Sentina, da lui con lieto viso sono a tavola e ad albergo ricevuto. E non dubito che per la Dio grazia e per la sua operazione e viverò e sarò sano. Ancora il fratello mio, benchè non molto in costumi vaglia, non potendo sofferire quei fastidii, all' albergo se n' andò, ap-

<sup>(1)</sup> Il Petrarca,

presso il quale esso si difese: così dal peso mio il tuo Mecenate alleggerii, ed esso tuo magnifico Mecenate, quasi da magnifici fatti impacciato, infignendo di non vedere, tacito sel sostenne, e tu molto maggiormente: ma non più liete cose ci restano.

Sai che, mentrechè quasi separato coll' ottimo giovane un pochetto mi ristorassi, con quante letteruzze e con quante ambasciate io fossi dal tuo Mecenate chiamato, acciocche insieme con tutti i libri miei. quasi da parte, alquanti di a lieto riposo vacassimo: e poichè per mia disavventura fui venuto, sai quante sconvenevoli cose io soffersi. Tu ti puoi ricordare, non meno realmente quivi che nella Sentina io fossi ricevuto! Una fetida cameruzza mi fu conceduta, quasi così fatte cose a me in prova, come se meritate l'avessi, si cercassono. Di quindi uno letticciuolo di lunghezza e di larghezza appena sufficiente ad un cane mi fu apparecchiato. Oh con che schifi e quasi lagrimosi occhi lo riguar lava! lo non negherò che se io non avessi avuti i libri, di certo immantenente mi sarei tornato a Napoli. Stetti adunque legato con quella catena. E perche forse il tuo Grande non molto credeva a coloro che gli ridicevano quanto vituperevolmente io fossi in luogo così pubblico trattato, esso medesimo volle vedere; e attorniato da una brigata di gentili uomini entrò nella puzzolente cameretta, ogni abito della quale con uno agevole volger d'occhio poteva ciascuno vedere: niuno ripostiglio era in quella, ogni cosa era in aperto. Vide adunque, tra l'altre cose, il tetticciuolo, e, quello che dell'animo cacciar non mi posso, tacito riguardò. Volesse Iddio

che almeno una delle lagrime di Cesare concedute al morto Pompeo avesse date, poichè esso vedea quello che e' desiderava : forsechè arei creduto, per pietà dell' indegna trattagione essere suta conceduta, e più lungamente m'arebbe potuto schernire. Stava nel cospetto di coloro, che venivano tratti dalla fama de' libri, il diffamato e servile letticciuolo, non senza molto rossore della faccia mia: ma della mia vergogna Dio ebbe misericordia. Entrò per ventura in quel luogo uno giovane napolitano di sangue assai chiaro, il quale, ricordandosi dell'amicizia vecchia, venne per visitarmi. Questi, poi visitato m'abbe, come vide quel letto da cane, crudeli bestemmie sopra del tuo capo e del tuo Grande cominciò a pregare. Con parole accese d'ira dannava, malediceva e bestemmiava la miseria e la inconsiderata smemoraggine d'ambedue voi ; l'impeto di cui, poiche con piacevoli parole io ebbi pacificato, immantenente, salito a cavallo, volò a Pozzuolo, dove allora à caso era l'abitazione sua, ed uno splendido letto con guanciali mi mandò, acciocchè, ragguardato il letto. dalle cose di fuori io non paressi di più vile condizione che l'amico mi giudicasse. E non cadde del petto mio con che torti occhi tu ragguardassi quello! ma di questo altrove mi sfogherò.

Venne dipoi il di che questo tuo così memorabile uomo ed amico delle muse richiamò a Napoli le femmine sue, le quali a Tripergoli molti di festevoli erano sute; e perchè di tuo officio era, non guattero, non fanticello alcuno vi rimase, che tu, apparecchiate le bestie, perchè il mare era tempestoso, non facessi molte sue cose portare. A che dico io molte cose? tutte le masserizie furono portate via, infino ad uno sedile di legno ed uno orcinolo di terra. Io solo, colla soma de' libri miei, fui nel lito lasciato insieme col fante mio, senza le cose necessarie al vivere e senza niuno consiglio. Tu sai meglio di me che quivi non era taverna, non amici alle case de' quali io potessi diporre le cose mie, e pigliare il cammino a piè. Niuna cosa era quivi da vendere, nè utile al vivere, se tu non ve ne porti. Per la qual cosa io fui costretto a fare un lungo digiuno, e, quello che m' era gravissimo, io era quasi un giuoco da ridere ad ognuno, vedendomi andare intorno al lito. Finalmente. poichè due di gli occhi rivolti pel mare, ed alcuna volta pel cammino di terra, aspettando ebbi affaticati, vennono mandati da te che le mie cosette portarono a Napoli, e nella Sentina del tuo Grande, se io vi fossi voluto tornare. Nè m' uscirà mai di mente, mentrechè io viverò, perchè tra noi mi sia doluto, me, quasi uno vile schiavo esser suto da te lasciato nel seno di Baia, primieramente essere suto chiamato di vetro.

Ma tornando a Napoli, poichè il mio Mainardo al servigio della reina obbligato trovai essere andato a Sant' Ermo, dalla Sentina spaventato, a casa d'uno amico mercatante e povero mi tornai spontaneamente, ciò il tuo Mecenate pazientemente sofferendo; col quale, facendo esso vista di non vedere, cinquanta di, o più, fui non senza vergogna, cioè insino al mio partire. Ma qui è da fermarsi un pochetto, acciocchè io apra un poco quello ch' io ho scritto, ch' è

insino a qui paruto che con mansueto animo abbi passato.

Deh, dimmi : étti paruto la persona mia così vile? Conoscimi tu per sì da poco, per così indegno almeno d' un poco d' onore, che tu debbi avere stimato ch' io sia da esser trattato con sì orribili villanie, con così servili? Donde m'avevi tu ricolto? del loto o della feccia? donde m'avevi tu cavato? dalla prigione de' servi ? donde m' avevi tu tratto ? de' ceppi o dalla puzza della prigionia? donde m'avevi tu sciolto? dalla mangiatoia della maliziosa Circe? che così vilemente, così bruttamente, così al tutto merdosamente, me, ovvero per tua natura ovvero sospinto dal tuo Mecenate, dovessi avere così trattato? Non veramente, ma dalla casa mia, dalla patria mia, da quel luogo nel quale, benchè non reali, almeno alla qualità mia convenevoli vivande abbondevolmente erano date. Donde adunque viene questa negligenza così del tuo Mecenate come tua? questa schifiltà. questo scherno? Aveva io scherniti voi? avevavi io fatti da poco? aveyavi io disonestati in lettere o in parole? Non veramente. Io mi penso che il tuo Mecenate si pensasse ch'io fossi uno de' suoi Greciuoli, che io non avessi altro refugio se non la Sentina sua. Egli è ingannato. lo n'ho molti e onorevoli, dove il suo è vituperevole; e benchè egli sia grande e ricco, non dubito che io non sia molto più onorevole di lui da coloro che ambedue ci conoscono riputato, benchè io sia povero. In uno altro che in me questa sua abbominevole magnificenza dimostrare doveva, e tu la preeminenza del tuo officio. Ma tempo non sarà tolto a queste cose, se io vivo. Nondimeno, conciossiacosachè le promesse più e più volte fattemi non mi fossono attenute, per non mangiare il pane il quale si doveva dare a mangiare a' figliuoli del mio oste cortese, e per non essere più straziato dal tuo Mecenate, conciossiacosachè più volte te l'avessi detto dinanzi, con quella temperanza ch' io potei, al tuo Grande domandata licenza, postochè dall' amico mio mi partissi, e partendomi, a Vinegia me ne venni, dove dal mio Silvano lietamente ricevuto fui. Ma tu, al quale il campo della battaglia rimase voto, ti puoi della mia semplicità ridere e del disarmato nimico trionfare; nondimeno, grazie a Dio, tu non mi puoi più oltre fare ingiuria. Io sono in luogo sicuro.

Ma poi al quanto, costriguendomi tu, io ho pianta la mia miseria, a divellere i denti, i quali colla epistola tua nello innocente con tutte le forze se' ingegnato di ficcare, è da venire. Tu mi di'uomo di vetro. il che a tutti i mortali, e a te e al Mecenate tuo dovevi dire, perocchè tutti siamo di vetro, e sottoposti ad innumerabili pericoli; per piccola sospinta siamo rotti e torniamo in nulla. Ma tu non avevi questo animo, mentrechè queste cose contra me dicevi; ma con sozza macchia la costanza mia ti sforzi di guastare. Questo non so perchè, conciossiacosachè da te niuna così fatta cosa abbia meritato. Un uomo di vetro, con uno piccolo toccare, purchè contro a suo beneplacito si faccia, si turba e tutto si versa, e infino allo impazzare s'accende, eziandio se giustamente sia ripreso. Ma egli è da vedere s'io dico il

vero, al tuo giudicio; se solamente una volta io sia suto sospinto e commosso in ira. Non sostenn' io, benchè con doloroso animo, la fetida ed abbominevole Sentina due mesi, degna d'essere fuggita da' corbi e dagli avvoltoi? Certo io la sostenni. Non sono io suto straziato ed uccellato con cento vane promesse? non ingannato come un fanciullo con mille bugie? non son' io suto costretto dalle villanie e schifiltà vostre ad abitare l'altrui case? Veramente sono; e nol puoi negare, benchè tu vogli. E benchè queste cose sieno gravissime a sostenere, quando me versare, o rompere, o furioso mi vedesti tu? lo confesso . ch' io mi sono rammaricato teco, ma senza romore e senza tumulto, con voce mansueta e quasi con tacito parlare. È questo costume d'uomo di vetro essere sei mesi con taciturnità tirato da tante bugie? Tu aresti forse voluto che io, guidato dallo esemplo tuo, avessi sino al fine della vita sostenuti questi fastidii. Non mi penso però ch' io fossi detto meno di te paziente, acciocché colla pigrizia mia io rendessi te scusato. Tolga Iddio questa vergogna da uomo usato nelle cose della filosofia, dimestico delle Muse, e conosciuto da uomini chiarissimi, e avuto in pregio, che a modo delle mosche, con aggirar continuo, attorneando vada ora le taverne del macello, ora quelle del vino, cercando le carni corrotte e'l vino fracido, portando la taglia in mano, i fornai visiti e i farsettai, e le femminelle che vendono i cavoli, per portar esca ai corvi comperati con picciolo pregio. Non è a me cotale animo; non mi mandò ancora così sotto la fortuna, benchè il tuo Mecenate mi v'abbia

voluto mandare. Tu mi potesti già udir dire a lui che me non tiravano i pastorali de' pontefici, non le prepositure del pretorio, dal disiderio delle quali sono tirati molti con vana speranza, e in ciascuno vile servigio sono lungamente ritenuti. Oltre a ciò non è a me, come a molti, sozzo e abbominevole amore, fra gli omeri d'Atlante nel comportare ogni disonesta cosa. A me è desiderio d'onesta vita e d'onore, al quale tolga Dio che per sì abbominevole sceleratezza io creda che si vada. Non adunque sono di vetro, se avendo io sostenute alquante cose da non dire, più oltre sofferire non le potei.

Io ti dirò un fatto d'uno meccanico, e nostro cittadino, degno di memoria. Io so che tu conoscesti Bonaccorso scrittore, uomo plebeo per origine e povero, per animo nobile e ricchissimo. Costui chiamato da Ruberto re di Gerusalem e di Sicilia, venne a Napoli, e in quella ora che egli approdò, non trattisi ancora gii sproni nè l'uosa, menato fu nel cospetto del re; e da lui domandato de' pregi d'alcune cose particolari all' arte sua ragguardanti, non senza indegnazione d'animo modestamente rispose; nè prima dal cospetto del re fu rimosso, che salito a cavallo, per l'orme sue si ritornò; e l'altro dì, essendo cercato, non fu trovato. Ma dopo pochi dì, conciosussecosache a Firenze sosse comparito, domandando quelli che mandato l' aveano, che fosse cagione di sì subita tornata, disse: lui avere stimato sè esser mandato a uno re, non a uno mercatante. E per mandar fuori la indegnazione conceputa per la domanda del re, con brusche parole non temette la singolarità del suo artifizio all'amplissima dignità porre innanzi. E tu me, figliuolo delle Muse, chiami di vetro, il quale sei mesi da uomo di molta minore dignità sono con frasche di fanciullo straziato e avviluppato? Ottimamente per Dio fece Bonaccorso, io vilemente feci lungamente sofferendo.

Dirai ancora, ch' io sia subito quasi ruinoso, e senza consiglio sia venuto a partirmi, e fai te dimentico, affermando te non sapere la cagione d'esso. Duro è fare ricordevole colui che sè contro a coscienza fa dimentico. Oltre a tutti, tu solo fosti consapevole d'ogni mio consiglio; a te l'animo mio aprii tutto; a te i segreti del cuor mio manifestai; a te discernei ciò ch' io portava nel petto, e non solo una volta, ma più. E tu ora fingi di non sapere perchè partito mi sia, e chiamimi subito? Ma che è? Io farò ciò che tu vuoi, poichè più non posso essere ingannato. In gran parte di sopra la cagione è aperta del mio partire: io non poteva più sofferire i fastidiosi costumi del tuo Mecenate. Se io dirò li tuoi, io non mentirò, nè il disonesto portamento. E acciocchè tu con ragione non mi dichi subito, da cinque mesi in qua il consiglio del mio partire cento volte ho ragionato teco, e a quello sono suto da te consigliato; e acciocche io più fede dessi a' detti tnoi, te il simile in breve essere per fare affermavi, dannando tutte quelle cose le quali io dannava, e molte cose le quali per vergogna io taceva tu medesimo adempievi. Colui adunque che così lungamente il consiglio d' alcuna opera ragiona e delibera, venendo finalmente all' atto, debbe essere detto subito, ovvero ruinoso? Ne io il credo, ne tu il credi. E se del mio partire le cose che son dette non pensi assai degna cagione, altre ce ne sono. Aggiugnerolle: le quali a me, taciute, forse sarebbe suto più onesto; e se io non le scrivessi a te, veramente non l'arei dette; tu nondimeno il serba teco.

Temeva i costumi inumani del tuo Mecenate. Se tu non perdesti al tutto colla coscienza la mente, tu il dovresti conoscere; perocchè noi così il collo al giogo sottomettiamo, che il carro al senno del carradore tiriamo; ma esso dalla parte sua, intorno a' bisogni di coloro che tirano, debbe essere desto: la qual cosa niuno mai meno che questo tuo Mecenate aver fatto o fare è certissimo. lo mi credeva che esso, salendo in alto, il vecchio costume volgesse in meglio; ma, siccome chiaro m' avvidi, in peggio lo ridusse la felicità. Al postutto a lui niuna sollecitudine è o benignità de' miseri che 'I servono: ed esperto favello, Piova il cielo, caggia gragnuola ovvero neve, scrolli il mondo la rabbia de' venti, i tuoni spaventino i mortali, i baleni minaccino incendii, e le saette morte; escano i finmi del ventre loro, assedino i ladroni i cammini, per fatica vengano meno le cavaleature; quante simili cose vuoi orribili occorrano in casa o fuori, non altrimenti era da pietà mosso a' miseri che 'l servono d' aiuto, di consiglio, di parole o di fatti, che se elli fossono Arabi, o ludi; o bestie salvatiche. Pure che esso stia bene, pericoli poi chi vuole. Egli pensa, siccome io credo, essere argomento della sua grandezza calcare e dispregiare i minori; e quello che è segnale di più crudele ani-

mo sì è, se esso vegga o senta gli amici infermi; non che egli gli aiuti, com' è usanza degli amici, o almeno di parole gli conforti, ma egli non vuole udire i bisogni degli amici deboli: e se e' si guardasse a lui, senza consiglio di medico, e senza aver sacramenti, nella stalla infermi si morrebbono. Questo inumano costume chi non arebbe in orrore? chi nol temerebbe? È egli niuna sì crudele barbaria, nella quale non sia l'amicizia con alcuna pieta onorata? Indarno gli esempli degli uonini grandi leggiamo, anzi dannosamente, se noi operiamo il contrario. Questo non insegna quel Valerio, al quale il tuo Mecenate spesse volte usò dire che egli è familiarissimo. E' si dovrebbe ricordare Marco Marcello aver date le lagrime alla infelicità de' Siracusani, e da queste pigliare, se a' nimici dagli uomini chiari son date, quali sieno dovute agli amici. E similemente la laudevole opera d' Alessandro di Macedonia re dovrebbe a memoria rivocare, al quale, vincitore d'Asia, stante la gelida neve, parve agevole discendere della reale sedia, la quale era presso al fuoco, e in quella avere posto colle proprie mani un soldato de' minori e vecchio, già pel troppo freddo mancante, acciocchè l'agio del fuoco sentisse. Certamente per la clemenza nella fede e nel servigio si solidano gli animi degli amici, ed aumiliansi quelli de' nimici, dove per la bruschezza e negligenza degli amici si partono.

Oltre a questo sono a lui leggi non so se date da Foroneo, da Licurgo o da Cato, per le quali avviene che se alcuno che con lui muoia ha alcuno avere, non ostante alcun testamento, esso solo erede si fa, schiusi ancora i creditori, se alcuni ne sono; affermando pure che la necessità il richieggia, dovere aver molto dal morto, benchè esso ancora debba dare al sepolto. Oh che paura ebbi io già di queste sue leggi dagli Appii o da' Catoni Lelii o dagli Ulpiani non conosciute! Ha oltre a questo un costume grave e fastidioso, il quale io, benchè manifestissimo sia a tutti, nondimeno ad un altro non lo scoprirei che teco; e perche se' amico, e perchè ogni cosa t'è nota, fedelmente il dirò. In prova spessissime volte egli se ne va nel conclavio; e quivi, acciocchè e' paia ch' egli abbia molto che fare della gravità del regno, posti, secondo l'usanza reale, portinari all'uscio della camera, a niuno che 'l domandi è conceduta licenza dello entrare. Vengono molti, e alcuna volta de' maggiori, empiono il cortile dinanzi alla porta, e con bassa voce domandano copia di parlare. Che risposte sieno date dagli ammaestrati portinari è cosa da ridere. A molti dicono: lui avere consiglio con alquanti; ad altri: lui dire il divino officio; ad altri: lui faticato intorno alle cose pubbliche, pigliare un poco di riposo; e simile cose; conciossiacosachè nulla al postutto faccia, se non forse quello che per addietro di Domiziano Cesare (che desiderava quelle medesime cose, che lui, si dicessono), cioè, che collo stile feriva le mosche; ovvero ch'io creda piuttosto (perocchè, benchè io non sia de' suoi camerieri, e non voglia essere, nondimeno conosco i costumi di camera), che in guardaroba per suo comandamento si ponea una seggiola, e quivi, non

altrimenti che nella sedia della sua maestà, vi siede, stando d'intorno le femmine sue, veramente non meretrici, che troppo disonesto parrebbe, nè sirocchie, nè parenti, nè nipoti; e tra gli troppo discordevoli romori del ventre, e il cacciar fuori del puzzolente peso delle budella, gran consigli si tengono, ed i proprii fatti del regno si dispongono, le prefetture si disegnano; a bocca si rende ragione, e alli re del mondo e al sommo pontesice e alli altri amici si dettano a scrivono e correggono lettere, i lusinghieri ed i Greculi insieme colle femmine sne approvanti; credendosi gli sciocchi che aspettano nella corte, che egli, ricevuto nel concistoro degl' Iddii, insieme con loro dello stato universale della repubblica tenga solenne parlamento. O pazienza d'Addio grande! che dirai quì? Col tedio del lungo aspettare uccide coloro a' quali poteva con poche parole o colla sua presenza satisfare. lo mi ricordo, spesse volte, e molto più agevolmente, e al sommo pontefice e a Carlo Cesare e a molti principi del mondo avere avuta l' entrata, e copia di parlare essermi conceduta, che appresso costui, per più ore, ponendo giù il peso del ventre, molti nobilissimi uomini, per non dire degli altri, non poterono avere: veramente cosa abbominevole e intollerabile troppo.

E non è dubbio che egli non acquisti l'odio di molti, la grazia de' quali poteva agevolmente meritare; perocchè, mentrechè che esso crede che, all'usanza antica de' re di Persia, per furare sè stesso dagli occhi degli amici, ovvero di lui bisognosi, ampliare la maestà del suo nome, guadagna l'inde-

gnazione di molti, la quale di plebei ancora a grandissimi re nocette. E non è cosa di savio credere, con questo suo stomacoso furarsi, ingannare coloro che aspettano. Veggono alcuna volta, ancora de' minori, con l'occhio del lupo cerviere quello che dentro alle camere di tali, quale esso è, si faccia. Ma finalmente, poiché lungamente ha uccellato coloro che l'addomandano, ed è a sè medesimo tedioso già fatto, aperte le porte, esce in pubblico, colla fronte ripiegata e con grave ciglio, sospirando, con gli occhi levati qua e la guardando. Volgonsi nella faccia di lui uscente fuori g'i sventurati; con umili voci di lagrime e di dolore impedite addomandano che a loro sia fatto ragione; ma egli, come occupato in grandissimi pensieri, s' infinge, se'l fatto non gli piace, non avere udite le cose che dette gli sono; e benchè alcuna volta risponda, con vane promesse ed avvolgimento di parole, e con indugiare schernisce i miseri. A che dico io molte cose? Non altrimenti tratta ciascuno che se dal cielo a lui solo sia superinfuso lo spirito, agli altri de' bruti animali. Misero me, ch' io non posso rifrenare la penna, ch' ella non mi tiri colà dove io non vorrei essere andato!

Ha costui così posto g'ù la memoria del suo primo stato, ch' esso non si ricordi quando mercatante venne a Napoli, d' uno fante solamente contento? E non fu questo ad Alba, fondando Ascanio, ovvero Silvio; ancora non è conceduto il trigesimo anno: vivono molti che se ne ricordano, ed io sono uno di quelli. Donde è questa superbia così grande? donde è questa schifiltà intollerabile da ogni uomo? Già

non è a lui la schiatta del gran Giove, non le ricchezze di Dario, non le forze d' Ercole, o la prudenza di Salomone: certamente egli è grande, non meno per la sventura de' suoi maggiori che per suo merito. Pel mancamento de' buoni uomini spesse volte sono esaltati i cattivi. Ma concedasi che per sua virtù sia venuto colà dove la fortuna l' ha levato, ed aggiugnamoli la preeminenza, se tu vuoi, di ciascuno grandissimo re; debbonsi così fastidiosamente schalcheggiare i minori? Il giuoco della fortuna è volubile. Ella è usata di gittare in terra quelli ch' ella aveva levati in alto, nè in uno medesimo stato sotto il sole lascia alcuna cosa. Non si ricorda questo tuo Mecenate aver letto, Serse re di Persia aver coperta la terra di soldati e 'l mare di navi per far guerra agli Achei, da' quali rotto, lui, tagliati e cacciati gli eserciti e per pestilenza consumati, il navilio distrutto, in una nave di pescatori presso al mare Ellesponto umilemente pregare i marinari che lo trasportassono di Europa in Asia? e passato solo, avendo alquanto seduto nel lito d' Asia . . . . . ? Non si ricorda d'aver letto di Policrate di Samia, che volendo non si poteva fare adirata la fortuna, per subita mutazione delle cose nel colle del monte Midalense d'Oriente, prefetto del re Dario, essere in croce confitto, e in essa patire? Non si ricorda d'aver letto, Prussia per addietro re di Bitinia, posta giù la maestà reale, ne' covaccioli delle fiere, umile e pauroso con un solo servo nascondersi? Ma a che conduco io in mezzo gli antichi esempli, conciossiacosach' egli abbia innanzi agli occhi de' freschi quasi innumerabili,

degli uomini grandissimi il cadere? Il che se questo savissimo pensasse, appena credo che non che i più chiari di sè così in prova schernisse, ma i minori non terrebbe da poco, anzi porrebbe modo alle cose, e lieto, rimossi i supercigli gravi, con piacevole favella visiterebbe ciascuno: la qual cosa, perocch' egli è a sè stesso uscito di mente, schifa di fare. Io, al quale gravissimi sono questi costumi, acciocchè più oltre non fossi del nocevole peso aggravato, partire mi disposi; e a dare alla disposizione opera non indugiai, acciocchè io la ingiuria dello stomaco e la paura dell' animo ponessi giù.

Temetti ancora, e molto temetti, che agli omeri miei non ponesse il peso del suo grandissimo desiderio, cioè di scrivere le gran cose, le quali si crede, o vuole si creda per altri, lui aver fatte. Io m' era già avveduto dinanzi ch' egli il desiderava, e assai m' avvidi per altro non essere chiamato. È in lui, siccome io potei comprendere, cupidità sì grande di nome e di fama lunga, che niuna cosa è maggiore; e postochè ottimamente io sappia per qual via a questo si pervenga, niuna così fatta notizia è a lui; certo e' si stima per li costumi suoi e per gl'inganni venire in quella, e co' beni della fortuna, e non con sua operazione pigliare lei. Certamente egli è ingannato. Nondimeno e' non è si sciocco ch' e' non lo conosca: ma e' vorrebbe uno che con bugie colorate, in quella, scrivendo, lui menasse: la qual cosa arebbe il suo Coridon (1) fatta, se e' vivesse; ma più duro sa-

<sup>(1)</sup> Zauobi da Stiada.

rebbe a confortare me a scrivere contra la verità cosa alcuna. Di che, perocchè avvedere si potè, penso ch' io gli sia suto men caro, ed in prova, di vane promesse uccellato. lo udi', e credo che sia vero, essergli dato a credere dal suo Coridone, uomo lusinghiere, il quale egli quasi l'oracolo d'Apollo Delfico onorava, con queste opere massimamente potere gli uomini farsi nomi perpetui: coll' arte dell' armi, con fare degli edificii, con la notizia delle lettere; e con tanta forza di parole avere ciò sospinto nel petto suo, che mai da lui questa opinione svegliere si potesse. E non era dannevole; perocchè, se largamente a tutte, o almeno ad una avesse data opera, forse che e' sarebbe venuto colà dove desiderava. Ma che? e' fu mortale, purchè vivuto e' fosse, dicono alcuni, lui a lui credulo arebbe dimostrato con non so che ragioni, che egli è sommo in tutte, e per questo degno di perpetua fama, se i fatti suoi per lettere fossero commendati. Perocchè chi è di sì forte petto che agevolmente non creda quello che e' desidera ? conciossiacosachè, eziandio senza confortatore, molti al suo medesimo giudizio diano fede. Che male è questo che è così intorno a noi medesimi, i quali meglio conoscer dobbiamo? Siamo ingannati tutti. Ma tu dirai : e' non è così ; per estimazione di molti si crede quello che egli di sè pensa. Così veggo che colà si verrà, se così singularmente non esamineremo i meriti di costui, che e' si creda me avere tenuto l' indebito peso delle sue opere, anzi piuttosto aver dato modo alla pusillanimità.

Che è adunque innanzi all'altre cose? Ovvero

pe conforti di Coridone, ovvero per sua opinione, egli vuol esser tenuto un egregio duca e capitano di guerra, a questo menando, per grand' argomento, ch' esso sia preposto agli altri del regno di Sicilia; quasi non conosciamo, gli antichi Campagnuoli e Pugliesi essere suti sempre uomini oziosi, ed egli cssere in questo soprannome così grande, non di comune consentimento, ma solamente d'uno re giovanetto; e quello, acquistato da lui, non che in fatti d'arme o in guerra fosse il maggiore, ma perchè egli venisse al grandissimo soldo che a' suoi predecessori era usato dare dal principe, e perchè e' paresse nobile per soprannome così grande. Ma lasciamo questo, e a quello ch' egli abbia fatto degno di memoria vegnamo. A quante battaglie si trovò egli? quante schiere ordinò egli? quante fuggenti ne sostenne? quanti eserciti de' nemici sconfisse? quanti n' ha menati prigione ? quali rapine, quali prede, quali spoglie, quali segni militari si fece portare innanzi? quali campi de' nemici prese? quali provincie sottomise? Dicalo egli, dicalo un altro; io niuna ne udi'. Che adunque scriverò? Perchè non temerò io di sottentrare al peso dello scrivere ?

Se lui co' Cincinnati, Gurzi, Scipioni, con Epaminonda e con gli altri non mescolerò, invidioso mi diranno. Se non lo mescolerò con Marco Marcello, il quale si trovò in quaranta battaglie, quinci e quindi le bandiere spiegate, o con Giulio Cesare, che si ritrovò in cinquanta, non contando le cittadinesche, anche sarà detto invidia. Se io lo scriverò, mentirò. Non solamente è di bisogno che il capitano sia valo-

roso, conciossiacosachè grandissimi fatti faccia con astuzia. Concedasi. Venga chi mostri quali città di nemici egli abbia con astuzia prese, quali schiere de' nemici con aguati egli abbia rinchiuse, quali capitani con inganni; ed io non dubiterò di farlo poi pari a Cato Censorino o ad Annibale Cartaginese. Sarà chi dirà, lui avere spesse volte tolte via grandissime schiere di congiurati nimici. Non lo negherò; ma questo fece con oro, e non col coltello o con sua astuzia, il che è piuttosto officio di paciale che di gagliardo duca. Non a questo modo rimosse Cammillo i superbi Franceschi di Campidoglio, anzi con ferro distrusse i nemici, tolto loro il pattovito e già conceduto oro. Queste cose si sanno più che al suo appetito non consuona. Se egli nol sapesse, i titoli degli officii non fanno gli uomini degni di lode, quantunque sien chiari. Per certo Coridon l'ingannava intorno a' fatti d' arme, se altro non c'è ch' io non sappia.

Oltre a ciò gli ha il suo Coridone dato a credere, lui essere degno di perpetua loda e gloria, perchè egli abbia fatto un munistero con parecchie mura (1). O stoltizia da ridere che è aver pensato questo, non che averlo a lui dato a credere, essendo una piccola frasca! Io mi penso, se bene conosco i costumi di quest' uomo, lui avere con tutta la mente sì i detti di Coridon presi, che non altrimenti si glorii, che se la torre dell' oriental Babilonia, o le piramidi

<sup>(1)</sup> La Certosa, presso Firenze, grandiosissima febbrica, è opera della pietosa munificenza di Niccola Acciaiuoli.

d' Egitto, o il mausoleo d' Alicarnasso abbia edificato. Oimè, ch' io non mi posso tenere che io non abbia compassione allo ingannatore mio, vedendo lui, che inganna gli altri, esser così fanciullescamente ingannato! Tu nondimeno, che continuamente gli se' innanzi, e se' fatto partefice di tutti i suoi consigli, togli dagli occhi suoi questa nebbia, acciocchè per innanzi non tolga e non tenga quello de' poveri, per conferirlo dove non aggiugne, nè aggiugnerà dove desidera. Vana opinione e da ridere è cercare con edificii perpetua fama. Forsechè tu aspetti ragioni con le quali questa verità si solva. Se sono gittati in terra, o tranghiottiti dalla terra, perisce con l'edificio la fama dello autore, ed a questi molte cose pongono aguati: i tremuoti, gli aprimenti della terra, le saette, gli ardori del sole, le piove, i ghiacci, le radici degli alberi; e s' è gravità soprapposta, il venir meno la terra di sotto, gli odii degli uomini, e l'avarizia, e la vecchiaia non molto di lungi. A' quali se le dette cose pure perdonano, e permettono ch'elle pur perseverino in lunghissimo tempo, periscono nondimeno i nomi di coloro che edificano, gli edificii non salvando quelli. Guarda il tempio, siccome si crede, di Venere Baiana; guarda quivi medesimo l'oratorio di Silla, guarda gli edificii per addietro grandissimi e mirabili delle Samia Giunone, di Diana Esesia e d'Apolline Delsico; cerca tra le ruine di quelli, o tra le mura mezze rose, fora i fondamenti, se tu puoi, domanda i sassi in ogni luogo tutti, non di leggiero troverai il nome del principe dell' opera di cotanta spesa. Forsechè tu troverai molti nomi

de' maestri delle mura, perchè tu veggia quanto sempre più vaglia l'ingegno che la pecunia. Stando ancora in piede molti edificii certamente molto magnifici, nel suo ragguardare rendono testimonio della grandezza dell'animo di colui che edificò; ma i nomi di quelli sono mescolati con alcuna confusione della sdrucciolante memoria, sicchè tu non puoi conoscere chi quelli più che questi abbia edificato. Ecco, presso a Baia del tuo Grande, sono edificii grandissimi e maravigliosi di Gaio Mario, di Giulio Cesare, di Pompeo grande e di più altri molti, e ancora in questa età durano; ma distintamente per cui opera ovvero spesa sieno ritti, niuno giudizio certo ci resta. Ciascuno, come gli piace, eziandio le vecchierelle, compostasi una favola, le fatiche nobili attribuisce a cui gli piace. Questo è quasi il primo morso del fuggente tempo, tirare in dubbio le cose certe, conciossiacosachè dalle cose dubbie in tutta oblivione agevolmente si venga. Se tu vuoi per le cose giovani vedere meglio la ruina delle antiche intorno a cost fatte cose, ragguarda le stufe di Diocleziano, la casa d' Antonio in mezzo la città di Roma, per avarizia come per negligenza de' cittadini già divorate e peste, e quasi mutati i nomi e distrutti quanto alla gloria de' componitori. E così, amico ottimo, poichè in tempo periscono tutte le fatiche de' mortali, questa senza fallo meno intra le nobili consiste; e benchè alquanto perseveri, nondimeno con poca loda persevera di colui che edifica; il che non è nascoso. Se noi vogliamo ragguardare, molti furono già presi dal desiderio di questa gloria, intra' quali grandissimi, e che più ci spesono, Erode d' Antipatro, per addietro re de' Giudei, e Nerone Cesare essere stati, dimostrano gli esempli che ancora stauno in piè; i nomi de' quali, se altri gran fatti non avessono conservato, di nulla memoria sarebbono appresso di noi; e se la fortuna avesse voluto conservarli per quello, non lungamente sarebbono durati; poiche per ogni cagione gli edificii si disfanno, tanto si diminuisce della fama di colui che mura, quanto dell' edificio è tolto via. Stoltissima cosa è adunque d' una povera casetta pensare a perpetua fama potere aggiungere, alla quale di grandissimi e nobili templi e edificii veggiamo nobilissimi uomini e principi del mondo non aver potuto aggiugnere.

Oltre a questo, come tu insieme meco conosci, tanto ardentemente desidera d'essere tenuto litterato e amico delle Muse, che quasi niuna cosa più sollecitamente faccia apparere. Non di certo ch' e' sia, ma che e' paia, conciossiacosachè essere si creda. Perocch' io odo che Coridone gli aveva dato a credere, potere avere alcuni, quello che a litterato s' appartiene, eziandio senza grammatica; conciossiacosachè quell' arte sia suta trovata, non per crescer l' ingegno, o per dare all' intelletto notizia delle cose, ma acciocchè, come noi in diverse lingue parliamo, il Tedesco e 'l Francioso possa, mediante la grammatica, intendere quello che scrisse l'Italiano: e che a lui sia copia de' libri volgari, da' quali possa le storie e le cagioni delle cose abbondevolmente pigliare: la qual cosa avere avuta lui per fermo è chiaramente manifesto.

A cui non si dà egli agevolmente a credere quello che ardentemente desidera? Di quinci adunque per le già dette cose è manifesto coll' altrui lettere, conciossiacosachè colle sue non così compiutamente abbia fatto, nome perpetuo e fama desideri. E acciocchè e' paia quello doversi approvare che e' desidera. lui spesse volte veggiamo intra' più sommi sedere, e parlare e recitare storiuzze note alle femminelle, e alcuna volta mandare fuori alcune parole che sanno un poco di grammatica; libri palesemente trassinare. e leggere alcuni versicciuoli; tutti ancora libri per ragione o per forza, o per dono o per prezzo o per rapina aggregare, comporre nello scrittoio, o spessissime volte, mentrechè nel parlare si cade nel nome d' alcuno di questi, dire non altrimenti che se tutto l' avesse letto, sè averlo nell' armario; e molte simili cose fare. E certamente egli è laudevole desiderio, e non è dubbio ch' egli non sia da mandare innanzi agli altri che vagliano meno; perocchè quelli che sono valenti nella lettera, ciò che per addietro è fatto hanno nel cospetto. Le leggi della nostra madre natura e l'andamento del cielo conoscono e delle stelle, e sanno il circuito della terra e i liti del mare, e le cose che sono in quelli; e, quello che è molto da commendare, che non solamente fanno chiaro nelle lettere il nome degli altri, ma, scrivendo, nell' eternità levano il loro. Per la qual cosa siccome le stelle il cielo, così i nomi di così fatti nomini fanno chiara la terra.

Vedi con quanta luce risplendono, e con quanta riverenza e ammirazione ancora dagl' ignoranti sieno ricevuti i nomi, benchè nudi sieno, di Museo, d' Orseo, di Platone, d' Aristotile, d' Omero, di Varrone, di Sallustio, di Tito Livio, di Cicerone, di Seneca e d'altri simili; acciocch' io lasci quelli de' santi uomini più degni di loda, perocchè è altra operazione. E a volere essere nobilitato di così fatti titoli, con molta fatica si fa quello, perchè si va nelle composizioni, dalle quali altri è nel chiaro lume condotto. Di queste cose niente trovo fatto dal tuo Mecenate: sento nondimeno, a lui essere una ammirabile attitudine nella litteratura, a lui da natura stata conceduta. Ma che pro' fa avere l'attitudine, e dispregiarla? e avere rivolto in atti molto diversi quello che dovea rivolgere negli studi delle lettere? E che che si dica il suo Coridone, le cose vulgari non possono fare uno uomo letterato; nondimeno dalla pigrizia vulgare possono alquanto separare uno uomo studioso, e in alcuna agevolezza guidare a' più alti studi, i quali avere levato questo uomo dalla feccia plebeia non negherò: a quelli che sono di fama degni essere condotto, non confesserò; perocchè in nullo santo studio lui mai avere studiato è cosa manifesta.

So nondimeno essere di quelli che vogliono, ed egli non lo sconfessa, lui avere scritte molte lettere volgari, le quali alcuna volta stima di tanto pregio, che quella che ad uno arà mandata, quella medesima a molti in ogni parte manda, acciocchè la eloquenza del petto suo possente, per testimonio di quelle, si manifesti; delle quali molte ne vidi, attendendo piuttosto ad ornato parlare secondo l'usanza sua, che a fruttuoso; per la qual cosa, benchè

d' alcuna loda sieno degne, nondimeno non da molto le fo; nè tu. Scrisse ancora a Palermo, siccome dicono alquanti assai degni di fede, in mezzo il tumulto della guerra della quale egli era duca (e nondimeno non era a lui intero esercito, perocchè e' non aggiungevano a dugento cavalieri, e oltre a questo delle legioni de' soldati molto era il numero scemato, e quasi a dugento erano tornati i pedoni, e questi erano mercenarii, e che venieno piuttosto in aiuto che di propria schiera), uno volume forse memorabile e degno del verso d'Omero, perocchè spregiato il volgare fiorentino, il quale al tutto tiene da poco e gitta via, trovò uno nuovo mescolato di varie lingue. Scrisse in francesco de' fatti de' cayalieri del santo spedito, in quello stile che già per addietro scrissono alcuni della tavola ritonda, nel quale che cose da ridere e al tutto false abbia poste egli il sa. Queste cose, per non dire l'altre, non arò io in orrore di scrivere in sua lode con mio stile? e lui, nimico delle Muse, dirollo io amico? Tolga Dio dalla mia sottile penna questa vergogna, la quale se io temo, tu che se' uomo litterato maravigliare non ti dei .

E acciocchè l'animo mio non ti sia nascoso, io sono per volgermi in contrario, se egli non apre la prigione alla moltitudine de' libri, i quali appresso ad alcuni oziosi uomini, i quali non molto lungi da Firenze nobilmente pasce, sotto chiave di diamante ha riposti; quasi per questo molti abbiano girato il mondo, e cercati gli studi di diverse nazioni, le notti senza sonno abbiano guidate, e con ogni affetto ab-

biano sudato, acciocchè le fatiche loro diventassono esca delle tignuole e della polvere. E non dubito avverrà, se non per la mia fatica, almeno per l'altrui, che colui che crede tenere le Muse prese, fia sospinto nella ruina del disleale oste Pireneo, quelle volantisi via. Molte cose, oltre a queste, potrei aver dette, e me, s'io temetti, avere renduto scusato; perocchè a lui sono molte arti perchè egli meni gli uomini dove e' vuole: perocchè egli è malizioso e pieno d'inganni. Ma poichè, per divina grazia più che per mio senno, dalle mani sue son venuto sicuro, giudicai lasciare l'altre cose agli altri.

Ma acciocchè di questa parte alcuna cosa rimasa non esaminata (oltra le cose che dal suo Coridone sono sute date a credere al tuo Mecenate ) non resti, altro da molti gli è attribuito. Magnanimo il dicono molti; la qual cosa egli con tutti gli orecchi riceve. Gran cose, e quasi avanzanti le forze degli uomini, sono l'opere della magnanimità, forse conosciute da molti, ma osservate da pochi; perocchè la magnanimità è bellezza e glorioso ornamento dell' altre virtù; e, come vollono i nostri maggiori, del Magnanimo è con egual viso ed animo sofferire ogni cosa che viene; il che spontaneamente confesso Mecenate tuo alcuna volta aver fatto. Io ho udito, e credolo, lui avere con viso e parole e animo immobile uno giovane figliuolo d'ottima testificanza perduto: e so niuno altro ne' preteriti anni miei ciò aver fatto, se non Ruberto re: e non sono più degni di eterna memoria che si sia costui, Orazio Pulvillo, ovvero Emilio Paolo, o Anassagora, o altri simili, li nomi de' quali per quel gran fatto siano immobili, con felice memoria. Questo, per la casa di Polluce, è non solamente degno della penna mia, ma degno d'essere lasciato a quelli che dopo poi verranno, scolpito con lettere d'oro.

Vogliono ancora, il Magnanimo essere non solamente perdonatore delle ingiurie, ma ancora non curarle; il che fu sommamente osservato da Cesare dittatore. Se costui ad alcuno d' animo l' abbia fatto, non l'ho assai di certo; conciossiacosachè alcuni che sanno i suoi segreti, affermino che niuno sarebbe più crudel fiera di lui se li sia data copia della vendetta: e se non li sia data, niuno essere maggiore perdonatore di lui. E oltr' a questo dee il Magnanimo tenere a vili le ricchezze, e con tutte le forze cercare onore. Costui avere a vili le ricchezze non confesso; ma quanto egli desideri tutti gli onori, già assai è suto mostrato; ma egli non se ne fa degno come al Magnanimo si confa. È ancora il Magnanimo spontaneo facitore di doni, non desideroso ricevitore; ma costui in questa parte volge l' ufficio della virtù, conciossiacosachè e' sia ricevitore spontaneo, e non desideroso donatore. Chi potrebbe annoverare tutte le cose del Magnanimo? conciossiacosachè per le già dette cose, benchè con asciutto piede l'abbia passate, sia chiaramente manifesto lui non esser Magnanimo, ma avere alcuna volta fatto alcuno atto di Magnanimo.

La virtù abituata nell'animo, per la quale meritamente l'uomo è detto Virtuoso, persevera, e non d'uno atto quasi compiuto usa l'ufficio suo. Altri

vogliono questo suo essere Magnifico, perchè al nome suo paia rispondere la virtù, perocchè lui chiamate Grande per ragione dell' ufficio; la qual virtù non s'aggiugne a popolaresche spese, perocchè ella è piuttosto de' grandissimi uomini che d'altri. Adunque, conciossiacosachè intorno alle cose di grande spesa solamente s' intenda, è cosa del Magnifico. come tu sai, saviamente spendere gran cose; e per cagion di bene e con diletto grandissimi conviti spesseggiare, donare grandissimi doni, forestieri grandemente spendendo ricevere, dare retribuzione; edificii da durare lungamente, non cittadineschi, in alto porre, fare ornamenti splendidi, ed altre cose scritte dall' ordine de' nostri maggiori. Adunque da quale di queste, acciocchè veggiamo se questi è Magnifico, faremo principio?

Risponderanno questi, piuttosto lusinghieri che consapevoli di magnificenza: Egli ha grandissimo numero, come di cavalli. Bene sì cominciano. Ricordansi, lui del servigio d' uno solo già essere contento; e perchè ora ne veggono molti, stimano essere magnifico quello che è necessario. Nondimeno come costoro tenga orrevolmente, e come doviziosamente, io me n'avvidi, e nol tacetti, e tu il sai: e quantunque poco sia quello che nel vivere di costoro si spenda, nè è gran cosa, nè per cagione di bene fatto, anzi piuttosto con dolore e con una strettezza sì fatta, che piuttosto di plebeo che di grande pare la spesa; e se la grandezza dell' ufficio suo nol richiedesse, tostamente sarebbe ridotto in un piccolo numero. Diranno ch' egli celebri grandissimi conviti

alli re e a grandissimi uomini; il che negare non si debbe, ch' e' lo fece alcuna volta, ma non per cagione di bene, anzi di guadagno. Certamente egli se ne sarebbe astenuto, se altrettanto, o più, da questi non s'avesse pensato guadagnare: fecelo per pompa di ventosa gloria, la quale spontaneamente con gran prezzo compera. Di quinci seguita chi dirà : egli dà molti doni, molte limosine a' poveri, vestimenti a' buffoni; manda infino in Francia pe' tessitori che facessono le veste delle mura distinte d'imagini; fece uno monistero; e simili cose. O stomacoso riso! Se egli avesse fatte queste cose per far bene! ma perocchè altrove tendea la intenzione non conosciuta da ognuno, vischio e reti ed uccellagioni sono da pigliare il vento del popolo in vapagloria, nè si debbono a magnificenza attribuire. Dopo queste cose dicono: ch' egli va nobilmente vestito di porpora, non sapendo che cose di magnifico non sono essere in sè spendereccio. Di ricevere i nobili, i quali a caso colà vengono dove sta questo Grande, non dicono nulla; ma e' sauno che egli, acciocchè quelli fugga, con colorata fizione in uno piccolo canto della casa reale aversi fatta una casetta, lasciata la Sentina a' servi.

Dove sono adunque queste cose magnifiche? Vengono da vera, e non da finta virtù? Io voglio che coloro che il magnificano ragguardino qual sia la certa e chiara magnificenza. Ecco che innanzi si fa il grande Alessandro di Macedonia, il quale ha ardire con poca compagnia d'assalire il mondo, e dipoi i sottoposti reami per ragione di guerra immantinente con

lieto viso donare. Tito Quinzio Flaminio consolo romano, non di minore animo, uno di con una sola voce di banditore, alla a sè sottomessa Grecia concedette libertà . A Pompeo Magno parve piccola cosa per forza d' arme acquistare Tigrane, e immantinente con animo magnifico restituire il regno a' nemici: e così al giovane Tolomeo donare Egitto. E, per non dirne più, queste sono le cose della magnificenza, questi sono certissimi testimoni degli animi grandi. Domando nondimeno che costoro dicano, se elli pongono in cotali cose magnifiche di costui aver trovata la tavola tonda, acciocchè in uno vaso molti mangiassono quello che si suole innanzi a due porre ancora da coloro che cittadinescamente vivono; e dicano, se egli è Magnifico . . . . . il che a lui ragionando così sollecitamente rivedere la ragione delle pecunie spese, e con involgimento di parole gli amici, a' quali egli sia obbligato, tirare in strema povertà . Lascino adunque gli sciocchi il levare in alto colui che non conoscono, e però, a Dio prima, e poi a me rendo grazie che, acciocch' io non avessi queste magnificenze a provare, modo troyai al mio partire vi y angli de la companya de

Assai è detto quello ch' io abbia tenuto, e perchè io mi sia partito; postochè niente ti sia occulto, stando ancora me costà: il che così distesamente ho detto, perchè tu artificiosamente ti mostri dimentico. Ma una cosa non voglio io lasciare, la quale è quasi miracolosa. Mentrech' io era presso a Mecenate, io udi' certamente lui molte volte dire e affermare con quanta gravità poteva, sè desiderare essere nudo

di sue ricchezze tutte, purchè egli traesse la generazione sua dagl' Iddii di Frigia: quasi si pensasse per quella generazione sè, di nulla, dovere acquistare molto più larghe ricchezze, titoli più chiari e fama più lunga. Oh quanto, al giudicio mio, è ingannato! Non sempre, non in ogni luogo si trovano pazzi, e appresso i quali sia gran copia di ladroni e povertà di consiglianti . Ma vegnamo dove è il desiderio. Che nel sangne, che nella schiatta di Troia vede costui di nobiltà più che nel suo, o in altro qual più gli piace? Non abbiamo noi i corpi da uno medesimo padre? non fabbricati da uno medesimo artificio di natura? non composti di quelli medesimi elementi co' re e co' lavoratori, e con quella medesima legge, e passibili e mortali? Non del grembo della divina larghezza abbiamo noi tutti l'anime di libero arbitrio, di ragione e d'eternità dotate, e superinfuse ne' corpi? Perchè adunque un' altra schiatta che la sua desidera? Che più in questa schiatta che nell' altre conosce costui? Vede costoro nobili. e coloro non nobili essere chiamati, ed i nobili essere avuti da maggior pregio; e però desidera avere ottenuto quello che non gli pare che conceduto gli sia; e, come sciocco, desidera dalle cose di fuori quello che entro sè vuole. Crede ognuno che ha sana mente, e io, da perfetto Creatore l'anime di tutti essere create persette, e non avere differenza intra sè quando ne' corpi s' infondono; nondimeno per lo congiugnimento de' corpi pigliano diversità, la eternità servata. Ma de' corpi, benchè da uno medesimo martello e da uno medesimo ordine sieno fabbricati, perchè

da potenza a molti dal cielo e dalle stelle paiono compiuti, non è una medesima uniformità; perocchè il
continuo movimento del cielo, e la varietà del concepere e del nascere li fauno diversificare d'attitudine, d'effigie e di stature; e siccome per organi più
larghi o più stretti, o più lunghi o più brevi, e meno
o più dirittamente o dalla natura o dall'artifice lavorati, lo spirito che n'esce in voci più acute e più gravi, più dolci e più aspre, ovvero roche e soavi si
converte; così dalla varietà de'corpi prodotti varii appetiti veggiamo e operazioni, benchè l'animo virile
ad ogni cosa, benchè malagevolmente, può resistere.

Adunque da queste attitudini de' corpi prodotti, obbedendo l'anima alla simplicità della prima natura, da quella si addiviene, che colui che è nato atto a cose di guerra, e in quelle avviluppato, favoreggiandolo la fortuna, sopra il codardo e servente allè cose di villa agevolmente abbia ottenuto l'imperio, e sè abbia detto nobile, e colui servo. E così, per lasciare l'altre cose, è fatta la differenza intra i nobili e i plebei. Ma poichè quelle cose che sono seguitate da queste, per la potenza de' maggiori meno dirittamente sono servate, avviene che quelli i quali meritamente si possono chiamare nobili, obbediscono a' vili, i quali per la costituzione del cielo di nobili sono nati; come veggiamo che a' nobili spesse volte nascono de' villani.

Perchè adunque cerca costui l'altrui schiatta, spessissimamente, com'io penso, vituperata da vilissimi discendenti? Non gli basta, di qualunque e' sia nato, con grandigia avere avanzati i suoi mag-

giori, e aver dato alcun principio di chiarezza dove molti hanno posto fine allo splendore de' loro passati? Gran cosa è, e la quale è avvenuta a molti. Vorrei nondimeno, poichè egli audar dovea in questa stoltizia, che un' altra schiatta avesse posta innanzi al desiderio suo. Erano i Sergii nati da Sergio compagno d' Enea, erano i Menii nati da Menisteo, erano i Giulii che menano l'origine da esso Enea, i Quinzii. i Fabii, i Cornelii, i Claudi e altri, delli splendidi fatti de' quali sono piene le croniche de' Romani; conciossiacosachè degl' Iddii di Frigia non mi ricorda aver letto alcuna cosa. Se non vuole forse per gran cosa dire che Gregorio sommo pontefice, così per scienza come per dignità e santità chiaro, di questa schiatta si dica essere stato: assai è. E nondimeno se a questa così grande affezione è tirato, perchè non chiama egli il padre Giove? perchè non il sole? e sarà più nobile che non sono gl' Iddii di Frigia. Così fece già Saturno, il quale conciossiacosachè il padre e la madre fossono chiamati per altri nomi, l'iuno volle che fosse chiamato Cielo, e l'altro Terra, acciocchè per così splendidi nomi facesse la sua origine chiara . Mancógli , com' io credo , non il desiderio nè l' ardire, ma chi con versi fermasse la fizione. Misero e abbandonato ed uccellato dagl' inganni del suo Coridone, dal quale, poichè è fatto nobile degli altrui soprannomi, in prima perde il nome proprio, al quale conciofussecosachè alcuna loda si dovesse, è attribuito a' soprannomi, rimanendo lui vôto. Amiclate, povero pescatore, trovò chi il suo nome facesse eterno; così Codro, così Aglao possessore del

povero campicello. Costui, che con tanta fatica desiderava, trovò chi il suo sotto l'ombra degli altri involgesse in perpetue tenebre, quando si pensava in amplissima luce esser levato. Così fa la fortuna, così inganna gli animi degli uomini, quando si pente d'avere alcuno levato in alto. Così m'aiuti Dio, com'egli è da aver compassione a questo tuo! Ma lasciando questo, è da venire più oltre.

Tu mi scrivi ch' io non doveva così subito il partire da Mecenate tuo, anzi la fuga arrappare. Maravigliomi in buona fe' che tu mi scrivi così, perchè conosci te contra la coscienza tua aver scritto. Credo che tu abbi penna più agevole ad ogni cosa, che non ho io. Volesti piacere al tuo Mecenate; il che forse avere così fatto non è da dannare, poichè se' al suo servigio obbligato, conciossiacosach' io, per non fare quello, mi sia partito. Ma dimmi? può ragionevolmente essere detto partirsi di subito, e arrappar la fuga, colui che domandata licenza, salutati gli amici, ancora dopo alquanti di ordinare le sue somette, e quelle mandare innanzi; partire di subito? Coloro che fuggono sono usati non salutare niuno, occupazioni fingere iu quel luogo d'onde partire si debbono, con faccia velata e nell'oscura notte entrare in cammino. Ma io non feci così. Più di innanzi dissi il partire mio; se alcuno altro non avessi salutato, te almeno mi ricorda aver salutato, e non di notte e con velata faccia salii a cavallo: già saliva il sole all' ora di terza, quando di pubblico e di luogo usato da' mercatanti con aperto viso mi partii; e preso il cammino con più compagni trovati conoscenti, e con lento passo infino ad Aversa me n' andai; e quivi fui due di con un amico, non nascondendomi, ma palesemente; di quindi ripigliando il cammino. E conciofussecosach' io fussi pervenuto a Sulmona, da Barbato nostro uno di con grandissima letizia della mente mia fui ritenuto, e maravigliosamente onorato. Di quindi partito, dopo il secondo di uscii del regno. È questo modo de' fuggitivi?

Ma perchè doveva io fuggire? Aveva io posto innanzi a Tieste, mangiando a mensa, i figliuoli tagliati e cotti? Aveva io nascosamente di notte a' Greci aperte le porte di Troia? Aveva io nel vaso d'oro porto il veleno ad Alessandro di Macedonia domatore d' Asia? O aveva fatta alcun' altra cosa fuori di regola? Non veramente. Dal sozzo giogo aveva sottratto il collo. Qui che è di male? Volesse Dio che tu conoscessi l'errore tuo, e se altrimenti non ti fusse conceduta, arrapperesti quella. Che animo fosse verso di me al tuo Grande, mi curo poco io, usando la parola di Terenzio: tanto pregio non compro speranza. Se io veggo non avere fatto a coloro a cui egli era tenuto, non debbo credere ch' egli il facesse a me. Siensi sue le ricchezze ch'e' possiede, sua sia la gloria trovata, ma mia sia la santa libertà. A me è più d'onesta letizia nella mia povera casetta, che a a lui non è nella sua casa d' oro. Certo l' avere adirato il Grande confesso non essere senno, ma ben conosco di avere assai acquistato essendo servata la libertà.

Ma tolga Dio che, posta la libertà, io dia opera all'ira sua. Io non ho operato di meritarla. Egli è

signore della sua indignazione, e può come gli pare in verso ciascuno a dritto e a torto sfavillare: contro a me a ragione non può; e se a torto il farà, io userò la sentenza di Marco Casenzio, detta da sè a Gneo Carbone consolo. Se al Grande sono molte coltella, e a me certamente sono altrettante e più forse armi. In gran gloria pel sangue mio non entrerà; guardisi piuttosto che non entri in infamia, che spegnere non si possa. Se alcuna cosa ardirà contra di me, se io sarò offeso per dire la verità, tornerà in alto il nome dell' offeso; ma senza fallo se dell' offendente sarà alcuno lume, il rivolgerà in nebbia. Se Dio sarà a me aiutatore, non temerò che mi faccia l' uomo.

Ma a tornare, come tu mi conforti, niuno animo ho, niuno pensiero nè desiderio, quantunque maggiori cose che le prime mi prometta; poichè di questo senno sia : meglio essere sperar quello che è buono, che senza sperare tener quello che non è buono. Due volte da queste promesse ingannato, due volte tirato invano, due volte è suta soperchiata la pazienza mia dalla sconvenevolezza delle cose e da vane promesse, e costretto a partirmi. Posso, s'io voglio, assente ora sperare bene del tuo Mecenate; non voglio venire la terza volta, acciocchè presente non senta male di lui e di me. In buona fè, che se io fossi così volatile che la terza volta chiamato io tornassi, a niuno dubbio sarebbe di me argomento di leggerezza certissimo, e agli altri a' quali fu grave avere veduto me schernito da te e dal tuo Grande.

E nondimeno, se la necessità mi costringesse non avere alcuno refugio se non al tuo Mecenate? Per la

grazia d' Iddio ne sono più, i quali se mancassono tutti, credo che sia miglior consiglio ad uscio ad uscio addomandare il pane, che tornare al tuo Mecenate. Tua adunque e sua sia quella splendidissima sentina colla quale volle che io fussi della sua felicità partefice. Lui non avere creduto ch'io mi sia partito, è bugia; egli il credette, e grazioso li fu. Perocchè come e' s' addiede che io non voleva scrivere favole per istorie, immantinente a lui odioso fui; e quantunque egli dica che e' desidera ch' io torni, tu se' ingannato se il credi. La compagnia e gli onori suoi (i quali quando non mi può dare dice che era per darmi, ma così magnificamente!) conosco ottimamente; e se nol conoscessi, mi giudicherei sciocco. Siensi suoi. Io con grandissimo onore mi penso essere tornato, poichè fatto è che partito mi sia da lui: la qual cosa il nostro Silvano sommamente commenda, e piange la sciocchezza del suo Simonide (1). Per la qual cosa, s' io non credessi lui dovere scrivere, sarei proceduto in più lungo parlare.

E per venire quando che sia al fine, io tengo di certo alla breve ma asprissima tua lettera tu non avere aspettata sì lunga risposta; ma perocchè quella non sento dal tuo puro ingegno dettata, perchè io conosco le parole, conosco le malizie e la indegnazione conceputa dell' altrui retà, con la tua prima scritta, ogni concetto della mente mi parve da mandar fuori, il che fare non si poteva in poche lettere.

<sup>(1)</sup> Il Priore di S Apostolo, a cui è indirizzata la presente epiatola.

Scrissi adunque, usando la libertà mia, separato dall' altrui potenza; perocchè fanciullesca cosa è toccare il barile delle pecchie, e non aspettare nel viso le punture di tutto lo sciame. Certo per uno piccolo toccare d' uno ardente bronco innumerabili faville si levano. Guardisi, e tu ti guarda che tu non mi commuova in invettive, chè tu vedrai ch' io vaglio in quella arte più che tu non pensi. Tu mi lavasti con l'acque fredde; io rasi te non com' io dovea col coltello dentato; ma quello che non è fatto si farà poi, se non starai cheto. Dio ti guardi. In Vinegia. Adì 28 di Giugno, MCCCLXIII.

# **EPISTOLA**

#### A MESSER CINO DA PISTOIA

ECCELLENTISSIMO DOTTORE DI LEGGI

Avrei con animo più quieto ascoltato assai meglio, o procettore e padre mio amatissimo, la gravità dell'amorevole ed in un medesimo tempo severo consiglio che vi è piaciuto darmi, se io m' avessi dato a credere che il suono delle parole vostre si fosse conformato col maturo discorso del core; il quale troppo bene so io, e voi ne fate fede altrui, ch'egli non forma gli accenti della bocca vostra coll'intrinseco de' pensieri. Anzi se vi fosse lecito, e per l' età e per la professione, non dubito che tale si mostrerebbe in palese, quale voi stesso con grandissimo vostro contento lo spiegate nei dolci parti di poesia. Potrete voi dunque consigliarmi ad amar cosa che avete in odio? e d' altra parte, vi darà in animo di persuadermi a lasciare quei piacevoli studi che voi hanno fatto chiarissimo al mondo, e a me promettono altra vita, e più lunga e più onorata che questa non è? Io non credo che siate per farlo lungamente: e se pure lo stimolo di coloro che mostrano amar più l'util proprio che l'onor mio vi spignesse a far ciò, io porto fermissima opinione che non pure non vi dorrete meco del non avervi ubbidito, ma ritiratovi in voi stesso, qualora vi sovverrà del mio proponimento, tanto mi giudicherete degno di commendazione. lo, siccome piacque a colei che dispensa le cose di quaggiù secondo il suo volere, nacqui di padre povero, e tanto di me tenero, che vedutomi porre da parte la viltà della mercatura, quando con persuasioni e quando con esempii s' ha sforzato guidarmi, ond'io tuttavia cerco di fuggire, cioè allo studio delle leggi, strada spinosa, monte aspro, e poggio difficile. Ma poichè è pur piaciuto a chi governa il tutto, tolto lui da' pericoli di questo mondo, e siccome mi giova di credere, collocato a parte del suo regno, ritrovandomi io padrone di me stesso, e in età di venticinque anni, voglio ritrarmi a quelle lettere, dalle quali più gloria e contento che ricchezze e noia spero di ritrarre. Piacciavi dunque lasciarmi in ciô quieto vivere : e poichè la benignità del cielo dell' una

e dell'altra scienza vi ha arricchito, non vogliate che io disperando di asseguirne l'una, fugga, quando che sia, di guadagnarmi l'altra. La qual cosa, siccome vi sarebbe d'infinito affanno cagione, così credo che vedendomi riposato e contento non consumare oziosamente il tempo, vi rallegrerete della deliberazion mia. Colui che d'ogni felicità è datore larghissimo voi prosperi, e lungo tempo felicissimo conservi. Di Pisa alli xix. di Aprile мсссхххуни.

Giovanni di Boccaccio da Certaldo discepolo e ubbidientissimo figliuolo infinitamente vi si raccomanda.

## **EPISTOLA**

#### A NICCOLA ACCIAIUOLI

Niccola. Se a' miseri alcuna fede si dee, io vi giuro per la dolente anima mia, che non altrimenti alla cartaginese Didone la partita del Troiano Enea fu grave, che fosse a me la vostra: e non senza cagione, avvegnachè occulta vi fosse: nè similmente con tanto disiderio la ritornata d' Ulisse fu da Penelope aspettata, quanto la vostra da me. La quale nuovamente sentendo ora essere stata, non altrimenti

nelle tenebre de' miei affanni mi sono rallegrato, che facessono nel limbo i santi padri, udita da san Giovanni la venuta di Cristo, per cui la lungamente aspettata salute in breve speravano seuza fallo. Laonde io non credo prima vedervi, se dato non m'è ch' io debbia tanto viverci ch' io vi vegga. Allora più che altro lieto in me potrò le parole d'Isaia rivolgere, quando disse al popolo che per l'ombra della morte andava: è nata la luce. E perciò io con quello effetto che per me si puote esprimere più fervente, con voce piena di letizia vi dico, che voi siate il ben tornato. La sanità del corpo, colla quale credo che quella della mente congiunta sia, ho con lieto animo intesa, e oltre a ciò la seconda fortuna alla vostra virtù debita m' è manifesta: la quale, se lo immaginare non m'inganna, piccioli segni d'amore ancora vi mostra, a rispetto che ella farà per innanzi. Ed essa, prego Iddio, che così con voi come con Ouinto Metello felicissimo Romano fece s' eterni. Oh quanto m'è la vostra benavventurata tornata cara! non per me tanto, quanto perciocch' io allora vedrò le inique e adulatrici lingue, delle quali vi ricordo e prego che vi guardiate, confuse tacere. Ora gli animi invidiosi in fuoco pestilenziosissimo consumarsi, ed i superbi nella vostra presenza bassare i colli; li quali con opinioni perverse, con operazioni malvage, e con sottrattose parole, a' vostri beni e a voi si sono ingegnati d'opporre. Oh giusto di colui il giudicio, che dei cieli in terra ogni cosa discerne, il quale con laudevole esaltamento di voi li loro intendimenti ha annullati! il che m'è caro.

Dell' essere mio in Firenze contra piacere niente vi scrivo, perocchè piuttosto con lagrime che con inchiostro sarebbe da dimostrare. Solamente cotanto vi dico che, come del pirata Antigono la fortuna rea in buona trasmutò Alessandro, così da voi spero doversi la mia trasmutare. Nè è nuova questa speranza, ma antica, perocchè altra non mi rimase nel mondo, poichè il reverendo mio padre e signore maestro Dionigi, forse per lo migliore, da Dio mi fu tolto: e questo di me al presente si basti. Le nuove cose e i varii accidenti avvenuti, li quali in coteste parti ora troverrete, son certo che non poco occuperanno l'animo vostro nella prima giunta, e perciò il più ora non scrivervi reputo onesto: sicuro ancora di tosto vedervi, concedendolo Iddio. Signor mio, colui ch' è d'ogni bene donatore, come l'anima vostra disidera, così vi governi.

Data in Firenze adl xxviii. d' Agosto anni Domini MCCCXLI.

Il vostro Giovanni di Boccaccio da Certaldo, e inimico della fortuna, la debita reverenza premessa, vi si raccomanda.

#### A MADONNA ANDREA ACCIAIUOLI

CONTESSA D' ALTAVILLA (1)

giorni passati, illustre donna, dilungatomi alquanto dal rozzo vulgo, e quasi libero dagli altri pensieri, scrissi un libro in lode delle donne, e piuttosto a piacer degli amici che a maggior utile della repubblica. Così considerando a chi prima dovessi mandarlo, acciocchè appresso di me non si consumasse nell' ozio, e perchè anco aiutato dal favore altrui più sicuro n' andasse in pubblico; veggendo che non era da indirizzare ad alcun principe, ma piuttosto a qualche donna famosa, parlando, come fa, di donne, innanzi tutte l'altre mi venne in mente la più degna ed il più chiaro splendor d' Italia, non solamente gloria delle donne ma dei re, Giovanna illustrissima regina di Gerusalemme e di Sicilia. Della quale considerata la eccellenza e la nobiltà di così generoso ceppo onde sono usciti tanti uomini valorosi, e le lodi poi degl' istessi meriti suoi, mi venne pensiero indirizzarlo umilmente a' piedi dell' altezza di quella. Nondimeno, perchè lo splen-

Quest' Epistola fu tradotta dal latino da Giuseppe Betussi, e sta in fronte al libro Delle Donne illustri di G. Boccaccio, Venezia 1547.

dor suo reale è così lucente e chiaro, e questa imia operetta quasi favilla mezza estinta, temendo non il maggior lume oscurasse il minore, subito mi cangiai d'opinione. Onde con nuovo pensiero trascorrendo molte altre, alla fine da quella nobilissima regina rivolsi in te, non immeritamente, il mio desio. Imperocchè meco stesso esaminando i tuoi piacevoli e benigni costumi, la grande onestà, grandissimo onor delle donne, il parlare accorto e saggio : e appresso questo veggendo la generosità dell' animo tuo, le forze dell' ingegno, colle quali trapassi di gran lunga le doti comuni delle donne : oltre di ciò considerando, che in quello che la natura al femminil sesso ha mancato, Iddio per sua liberalità, in quanto s'è potuto, ha supplito, e quel più locato nel tuo petto, onde ha voluto designarti col nome c' hai, uguale agli effetti e operazioni che da te escono (perciocchè Andros in lingua greca non è altro in latino che uomo) m'ho anch' io immaginato che se' degna d' essere agguagliata a tutti i degni e antichissimi uomini. E però veggendoti a' tempi nostri, per molti splendidi e onorati fatti chiaro esempio d' antichità, come a tuo splendor benemerito, ho voluto aggiungervi il dono del titolo di questa operetta, giudicando con queste poche lettere non minor ornamento appresso i successori averti accresciuto, di quello che già abbia fatto la contea di Monte Odorisio, ed ora quella d' Altavilla, per le quali la fortuna t' ha fatto illustre. A te dunque mando, ed al tuo nome consacro quanto finora ho scritto delle donne famose; pregandoti, onorata donna, per il santo

nome di pudicizia, del quale molto risplendi tra'mortali, che con grato animo accetti il picciolo dono dell' uomo studioso: e se mi sei per credere alcuna cosa, ti conforto ch' alle volte lo legga; perchè col suo mezzo al tuo ozio supplirai, e t'allegrerai non poco delle virtù delle donne e della dilettazione dell' istorie. Nè indarno stimo che sarà questa lezione, se tu concorrente de' generosi fatti delle passate, dirizzerai la tua fantasia a miglior opra per avanzar quelle. E comechè tu vi sia per ritrovare qualche lascivia congiunta coll' opre virtuose (che ciò m'è convenuto fare per l'ordine dell'istorie) non restar però di leggere, nè aver temenza, anzi continuando, fa' pensiero d' essere entrata in un giardino, dove stendendo le delicate mani per coglier fiori, ti sia bisogno levare i pungenti spini; così poste da canto le cose disoneste e biasimevoli, attienti alle oneste e lodevoli. Ed ogni volta che t' avverrà leggere d' una donna gentile, cose che s'appartengono ad una che faccia professione di cristiana, se non senti che tal bene sia in te, svegliati col rossor della mente riprendendo te stessa, che segnata del battesimo cristiano, d'onestà di pudicizia o di virtù t'abbi lasciato vincere da una straniera: e alzando le forze dell' ingegno, di che molto puoi, non patir solamente di restare inferiore, ma sforzati d'avanzare ciascuna di virtù famosa. E siccome sei giovane, bella e ben formata, così anco fa' che tu sii più eccellente, non solamente delle tue pari del nostro tempo, ma delle antiche maggiori e più pregiate: ricordandoti non essere con belletti e lisci, come il più delle donne fanno, da accrescere la bellezza, ma convenir essere ornata d'onestà di santità e d'opere pie, acciocchè facendo cosa-grata a chi t'ha concesso tal grazia, non solamente tra noi mortali tu sii chiara ed illustre, ma dal dator del tutto, oprando onestamente e santamente, tu sii raccolta in eterno splendore. Oltre di ciò, a te piacendo, chiarissimo specchio dell'onestissime donne, darai ardire ed aiuto a questo picciolo libretto d'andar per tutto. Andrà, come stimo, sotto il tuo nome sicuro dalle male lingue, e porterà quello con gli altri delle illustri donne per le bocche degli uomini degni: e dando cognizione di te e de' meriti tuoi, non potendo tu esser presente in tutti i luoghi, ti farà a questa età palese, e all'avvenire eterna.

## **EPISTOLA**

## A FRANCESCO

DI MESSER ALESSANDRO DE' BARDI

MERCATANTE FIORENTINO, DIMORANTE A GAETA

Conciossiacosachè le forze degli uomini, se aiutate non sono talvolta d'alcuno riposo, resistere non possono nè perseverare nelle fatiche continue, alle quali noi medesimi spesse volte più che non ci bisogna miseri sottentriamo, è conceduto per li savii

uomini, anzi consigliato, che, interponendo a quelle talvolta alcuno onesto diletto, siccome stanche e vinte le riconfortiamo. E per questo non estimò Socrate, solennissimo e singolare investigatore ne' giorni suoi delle divine cose e delle umane, essere sconvenevole a lui, la mente cessare dalle considerazioni de' profondissimi secreti della natura, e con gli suoi piccoli figliuoli cavalcare sopra il cavallo della canna, come essi facevano, per la casa; perocchè quantunque fosse lo esercizio puerile, più singularmente porgeva allo affaticamento lieto riposo. E similmente Cornelio Scipione e Lelio, due singulari lumi del romano splendore, e'a' quali era, all' uno in tutto, ed all' altro in parte, la gloria d' avere con senno e con forza abbattuta la superbia de' Cartaginesi riserbata, non si vergognarono d'essere su per lo lito di Gaeta veduti ricogliere le piccole pietre e le conche, in terra sospinte dall' onde del mare, e fanciullescamente insieme diportarsi con quelle: essendo essi magnanimi poco avanti levati dalle molte e ponderose occupazioni, intorno all' ordine delle cose opportune al felice stato della repubblica. E così ancora tu, molto giovinetto essendo, siccome sentito abbiamo da molte varie e noiose faccende or quinci e or quindi percosso, ti doverrai ritrarre, se savio sarai, ad alcuno laudevole trastullo, il quale abbia forza di recreare alquanto gli spiriti affaticati . E perocchè forse di questi così lieti riposi, cioè che te allegrino, e non offendano, non se' costà fornito come ti bisognerebbe, uno picciolo, e nondimeno leggieri, ma pure per una volta atto a potere dare luogo agli

amari pensieri, per la presente lettera te ne mandiamo: il quale ne' termini più atti e convenevoli ti preghiamo con quello animo legghi, che noi per diporto di noi medesimi ti scriviamo:

### EPISTOLA IN LINGUA NAPOLETANA

Raccimote adunqua, caro fratiello, a saperi, che lo primo juorno de sto mese de Deciembro Machinti filliao, e appe uno biello figlio masculo, cha Dio nce lo garde, e li dea bita a tiempo, e a biegli anni. E per chillo cha 'nde dice la mammana cha lo levao, nell'ancuccia tutto s' assomiglia allu pate. E par Dio credamolillo; cha 'nde dice lu patino, cha la canosce cha d' è bona perzona. O biro Dio, cha 'nde apisse aputo uno madama la reina nuostra! Acco festa, cha 'nde faceramo tutti per l' amore suojo! Ah macari Dio stato 'nci fussi intanto, ch' apissovo aputo chillo chiacere in chietta, com' av' io mediemmo! E sacci, cha qualle appe filliato Machinti, a cuorpo li compari lie mandaro lo chiu bello puorpo cha bidissovo ingimai: e mandicaosillo tutto; cha 'ncelle puozza, si buoi tu, benire scaja, cha schitto tantillo non ce de mandao. E dappoi arquanti juorni lo facimo batiggiare, e portavolo la mammana incombogliato in dello ciprese di Machinti, in chillo dello 'mbelloso inferrato di varo: non sacco, se te s' arrecorda, qual isso buoglio dicere eo. E Ja. Squarcione portao la tuorcia allumata, chiena chiena de carline: e forononci compari Jannello Borsaro, Cola Scongiario, Turcillo Parcetano, Franzillo Schioccaprete. Serillo Sconzajoco, et Martuccello Orcano perzì: e non saccio quanta delle mellio mellio de Napole. E ghironci in chietta con ipsi Marella Cacciapulce, Catella Saccoti, Zita Cubitosa, et Rudetola de Puorta nuova, et tutte chille zittelle della chiazza nuostra. E puosoronli nome Antoniello, ad enore de santo Antuono, cha 'nce lo garde. E s' apissovi beduto quanta bella de Nido et de Capovana perzì, e delle chiazze bennono a besetare la feta, pe cierto ti apperi maravilliato. Bien mi tene, quant' a mene, chiù de ciento creo, cha fossero colle zeppe ertavellate, e colle manecangiane chiene di perne e d'auro mediemno. cha 'nde sia laudato chillo Deo, cha le creao. Acco stavano bielle! uno paraviso pruoprio parze chillo juorno la chiazza nuostra. Quant' a Machinti, bona sta, e allerasi molto dello figlio: non pe quanto anco jace allo lietto, come feta cad' è. Apimmote ancora a dicere arcuna cuosa, se chiace a tene. Lloco sta abbate Ja. Boccaccio, como sai tu: e nin juorno, ni notte perzì fa schitto cha scribere. Agiolille ditto chiù fiate, et sonmode boluto incagnare co isso buono uomo. Chillo se la ride, e diceme: figlio meo, ba spicciate, ba juoccate alla scuola co li zitelli; cha eo faccio chesso, pe volere adiscere. E chillo me dice Judice Barillo, cha isso sape, quanta lu demone, e chiù cha non sappe Scaccinopole da Surriento. Non faccio pecchene se lo fa chesso; ma, pe la

donna, da pede rotto pesamende. Non puozzo chiù; ma, male me 'nde sape. Benmi le perzone potterà dicere, tune cha'ncia cheffare a chesso? Dicotillo: sai, cha l'amo quant' a patre: non bolserie in de l'abenisse arcuna cuosa, cha schiacesse ad isto, ned a mene mediemmo. Se chiace a tene, scribelillo: e raccomandace, se te chiace, a nuostro compatre Pietro da Lucanajano, cha llu puozziamo bedere alla buoglia suoja. Bolimmonci scusare, cha ti non potiemo chiù tosto scribere, ch'appimo a fare una picca de chillo fatto, cha sai tune. Bien se te chiace, cobille scrivincello, e beamoti insorato alla chiazza nuostra. Lloco sta Zita Bernacchia, cha sta trista pe tene. E aguardate. In Napole, lo juorno de sant'Anniello.

Delli toi Jannetta di Parisse dalla Ruoccia.

Ad Francisco delli Barde.

nume, da pado
dicele.

Sail, bloss

Rabensson

numeno bat.

raccobia.

raccob

· A LA

#### AVVERTIMENTO

#### DELL' EDITORE

L'importantissima scoperta fatta dal chiaris. Sig. Prof. Seb. Ciampi di uno Zibaldone autografo di Giovanni Boccaccio, che si conserva nella nostra Biblioteca Magliabechiana, dette origine all'Opera eruditissima del predetto professore, intitolata: Monumenti di un Manoscritto autografo, e Lettere inedite di M. Giovanni Boccaccio. il tutto trovato e nuovamente illustrato da Seb. Ciampi. Seconda Edizione. Milano, P. A. Molina, 1830, 18. Benchè il mio assunto sia stato sempre di pubblicare le sole Opere volgari del Certaldese, pure non ho voluto omettere di arricchire la raccolta delle di lui lettere, aggiungendovi le traduzioni elegantissime di quattro di esse, che per cura del predetto Sig. Prof. Ciampi si leggono nell' Opera sopra indicata, alla quale ricorrerà ogni lettore che abbia desiderio d'illustrazioni eruditissime. Alla pag. 493 dei predetti Monumenti si legge una lettera latina del Boccaccio al Petrarca, che per il suo interesse pregai l'ottimo Sig. Professore a volermi favorire di un suo volgarizzamento, a che egli gentilmente aderì; avvertendomi però, che avendo dovuto fare tal traduzione assai frettolosamente, non intende di dare per vera l'interpetrazione di tutti quei passi in cui l'originale è scorretto, e di dubbia lezione. Tal lettera fu trovata da D. Celestino Cavedoni di Modena, ed è la quinta delle seguenti.

### GIOVANNI DA CERTALDO

A

#### ZANOBI DA STRADA

Elungo tempo che nè tu a me, ned io a te scrissi. Non so s' io debba darne colpa all' altezza tua, che già, per quanto vedo, le cose picciole in ispregio tiene, od alla demenza mia, che quelle da dovere essere curate non cura. Ma per opera di rea fortuna tal caso avvenne, per cui quasi contro mia voglia dovetti scrivere la presente; e voglio lasciar correre la penna piuttosto a lungo; e, quantunque ne' regii consigli occupatissimo, com' io credo, tu sia, non t' incresca, te ne prego, di leggere cose con liberale animo scritte; imperciocchè quant' ho lungamente taciuto, è meglio ch' io manifesti; oh iniqua sorte! Che cosa dunque son io per dire?

Credo che tu avrai a memoria come il Magno tuo fosse solito chiamarmi spessissimo con certo forzato riso, il Giovanni delle tranquillità, e di più t'hai da ricordare anche della causa di tal cognome, che me ne rammento ben io; e ciò che questo nome significasse, non senza certa indignazione del cuore ho no-

tato; nulladimeno se a taluno può esser lecito di pensare e di parlare, senza taccia di temerità, contro una tanta persona, non lascerò di dire questo solo a costo anche d' averne a perdere la vita: è falso; nessuno mi vide mai certamente, e neppure egli stesso, nè fare blandimenti, nè in mezzo alle sue gloriosissime felicità sollazzarmi, o con alcuna sorta d' affetti attaccarmici; chè i pungoli della invidia sempre ho temuto; sempre gli impreveduti movimenti della instabile fortuna paventai; sempre degli impensati casi ebbi orrore; nè mica per me, ma per lui; al contrario, mi videro spesso i moltissimi e compassionare e compiangere nelle avversità; ed anche tu, se bene me ne rammento, potesti qualche volta avermi veduto. In grazia: forse questa suole essere l'usanza di chi seguita la buona e soave fortuna? non lo dirai tu di sicuro. Non fu dunque retto il giudizio del battezziere quando mi pose il cognome delle tranquillità. Ma dove miri quest' aspro ragionare, eccolo già: la natural legge dei mortali (ed oh volesse Dio che repentinamente così non avesse operato) portando via quel giovane egregio, d'indole maravigliosa, Lorenzo primogenito di questo tuo Magno, la natural legge, io dissi, fece in modo che meco stesso giudicassi con più verità sì di me, che dell' avuto cognome. Che cosa potessero un di contro me stesso lunga persecuzione, fuga inestricabile, esiziale ferita, piacemi di tacerlo: chè questo avvenimento solo al di là d'ogni pensare, tutti quegli altri sorpassa. Di lui adunque se non con degno, almeno con alquanto più lungo discorso voglioti ragionare; teco posso liberamente parlare, seppure mi sei, qual credoti, amico; teco la causa mia trattare, teco l'anima mia discoprire non vergognerommi; e affinchè tu non pensi che all'ombra dell'amicizia nostra io voglia mentire, metti da parte su di ciò, te ne prego, qualunque amicizia, fatti giudice mio; cosa ell'è questa di facile concedimento: che da un lato hai dinanzi ossequioso e potentissimo signore, contro cui è l'accusa; dall'altro, un povero ed inofficioso amico, o piuttosto sconosciuto concittadino, che in questo caso rinunziai liberamente a fare la parte di amico.

Di che dunque si tratta? Chiamo in testimone Iddio! stavamene affatto in pace, quando giunse l' esecrabile novità; l'amabile giovane, il placido, il vago Lorenzo suddetto da precipitosa morte il dì 12 di Gennaio (1353) essere stato rapito! scriverò cosa, forse da far maraviglia: la morte, dico, del fratello; la morte, anni sono, del padre (1348), la morte di Coppo de' Domenichi a me grandemente diletto, non potè strapparmi le lacrime, bensì strappommele questa; e piangendone di dolore quasi femina parvi: cosa indegna d' uomo, non che d' uomo addetto alle Muse. In fine dopo alcune lacrime al celebratissimo nostro giovane offerte, mi si presentò alla mente, non senza certa amarissima pena dell' animo il genitore afflitto, il tuo Magno; ed io, che nè della prima sua promozione, nè del chiarissimo ritorno suo dopo la fuga, nè della coronazione del tuo re, nè del ritorno dei principi e baroni esuli, o prigioni, nè della riconciliazione di loro, m'era dato per me

verun pensiero prima; ora, quasi non egli, ma io di sì gran figlio privo, me ne condolsi, e tanta compassione n' ebbi da non aver mai restato di piangere, solo e tra i gemiti sino quasi alla mezza notte. E che dunque? Le felicità, come nulla curandole, non seguitai neppure con mostra della minima allegrezza; ma bensì tanto grave caso con abbondantissime lacrime piansi per mio: nè mica in faccia, chè non le avesse per finte: tutto ciò ritengo dentro me stesso, nè te lo scrivo perchè lo risappia; ma per farti conoscere, che, da quanto in mia coscienza distinguo, non sono l'uomo delle tranquillità, ma bensì delle miserie altrui misericordioso. Per questi prati adunque, per questi aperti sentieri, con questi passi, con tali affetti le tranquillità del Magno tuo seguita Giovanni tuo: sì con questa sollecitudine: con tal costume di lacrime, dico, e di pianto. Oh se con blandimenti mi fossi trovato sempre alle sue felicità! oh se chiamato ai pericoli avessi volto le spalle! se ricusati gli imposti travagli! se addimandate grandi mercedi! se ricevutene delle grandissime! con quali odiosi nomi, povero me, non m'avrebbero perseguitato? Voglio che questo solo tu sappia: che quantunque egli Magno, io picciolo, anzi nullo; egli forte, io debole: non debbono essere nè vilipesi, nè gettati per terra così gli uomini amici . Vivemmo e con l'aiuto di Dio vivremo, e se non splendidamente, almeno con minor paura. Che l'acque dominino nelle valli sia pur concesso: il fulmine di Giove irato spesso i monti colpisce, gli infesta il vento, gli brucia il sole, gli esaspera il freddo. Se amerò povertade, è già meco; se mi fosse di lungi, la troverò presto dovunque; nè per conseguirla servirò mai alcun re. Se avrò disio di ricchezza, o almeno di tanto denaro da vivere, ti confesso che non avendone, luoghi non mancherianmi affatto da poterne trovare. Padova, Verona, Ravenna la vecchia, Forlì, sebbene renitente, mi chiamano. Mi opponi i tiranni? dirò che da tiranni è anche il desiderare grandemente denaro. Posto ciò: si presenta un'altra risposta più vera, quantuque si offra meno adattata al presente bisogno, ma no, adattatissima: anche tu stai con de' tiranni; bensì tiranni di fausto titolo ornati. Ma che dico? ricchezze e sublimità debbon essere con tanto impegno desiderate, o ricercate per maggiormente farsi conoscere? stoltezza ella è questa! bisogna ricordarsi di quella egregia sentenza di Seneca nostro: chi è troppo noto agli altri, muore ignoto a sè stesso. Vivo povero meco? vivrei ricco e splendido agli altri; e godo più co' pochi miei piccioli libricciuoli, di quello che godano con gran diadema i tuoi re. Credo ti maraviglierai di questo mio parlare, perchè forse è mal d'accordo con quel che dissiti avanti. Ma qualunque cosa i' potessi aver detto prima, parlai fuori d'intenzione, e meco inflessibilmente il serbava, sinchè tempo si desse: eccolo dato; dissi, e sarei venuto a dirlo costà, se non mi fosse stato fermamente nell' animo di non rivedere più mai il regno ausonio, durando l'auge delle prosperità del tuo Magno; e non per disdegno ch' io m' abbia di quelle; che ne godo, sì mi ami Dio, ma perchè non avesse a dire ch' io vo dietro alle tranquillità. Forse ei non crede che le anime de' poveri sentano, conoscano, si sdegnino? Ma sentono, conoscono, sdegnansi anch' esse; bensi con senno migliore tacciono a tempo, e vomitano poi quel che già concepirono. Oh Dio volesse ch'io mi trovassi mente uguale al potere, o potere uguale alla mente! tu vedresti allora più chiaro quanto grande anima in picciol petto si stia! Ma per ora lasciamo questi discorsi: chè se oculato sei, come ti credo, anche tacendo m' intenderai. Ma torniamo, per così dire, alla virtù prodigiosa di questo personaggio, del quale parliamo. Udii, se i voti riusciranno a buon fine, non senza stupore grandissimo dell' animo mio, quel che mi scrivesti della fortezza del Magno tuo in caso calamitoso e lacrimevole tanto; e basto appena a me stesso per la maraviglia; di qua, di là con varii pensieri, volgo e rivolgo se concedere in qualche modo si possa, che egli così sasseo, così ferreo, in somma, così affatto insensibile sia, che ad occhi asciutti, con volto imperterrito, con animo inflessibile abbia potnto udire la nuova della morte di tanto valoroso, tanto celebre, e di tanta espettativa giovine cavaliero, il primogenito suo! Inoltre, lo che stimo non meno ammirabile, al principe compassionantelo, ed agli altri Magnati, quasi al medesimo punto, che nuova della morte gli giunse, egli con petto inconcusso, con voce non interrotta e continuato discorso. con prolissa e studiata dicacità, che de' morti non debbesi aver più cura, ed altre molte filosofiche, più che militari dicerie predicasse. Oh bella, nè mai prima udita operazione! Oh di tanto personaggio inesauribile fortezza! Ci maravigliammo una volta e di Emilio Paolo, e di Anassagora, e di Zantippo, e di quanti altri l'antichità potesse ai posteri lasciare studiosamente in esempio. Questi solo prevalse ad ogni altro. Gran cosa, ed appena possibile a padre sarebbe stata l' aver potuto tollerar con fortezza; colmo. il nascondere, non dirò con poche parole, ma colla faccia soltanto, la forza dell' animo; al di là d' ogni termine, ed inaudito, è l'avere con lungo discorso rinvigorito gli altri che lacrimavano. Non so per Dio come trovar sufficiente modo di esprimermi su tanto ammirabile fortezza, nè intesa già mai od a' nostri, od a' tempi vetusti. È tua impresa, e d'altri da più di me celebrare con adorno stile cotanta fortezza. Io per me credo certo che uomo tale (ed uomo lo chiamo a giudicio degli occhi nostri, che non veggiamo con occhi lincei), credo non debba essere annoverato tra uomini, ma tra Dei! Questo primogenito, che c' è stato rapito, era pur figlio suo, nel fiore di gioventude, bellissimo; con mirabile probità valoroso; piacevole, pio sopra tutti, giustissimo, e per magnifica aspettativa degno d'amore! Intanto però questo tuo, e meritamente chiamato Magno, quest' uomo Dio, è pur uomo; era padre, e di carne! e se così è, non ho torto di maravigliarmi pensando come all' udita del caso acerbo non potesse dolersene! e. se gliene dolse, considerando come l'occultasse. sfuggo quasi a me stesso; e mentre non posso vedere, consesso di non più trovarmi con me; e tieni per fermo, che se non lo scrivessi tu, alle parole di cui credetti sempre di dovere aver fcde, stimereilo una invenzione favolosa, e così la maraviglia mia certamente avria fine.

Del rapitoci potrebbesi inoltre dir molto, e molto più ne resteria da dire, il che tutto rilascio all' opera tua, al tuo canto per celebrarlo. So per altro, che noi andremo a trovarlo prima che egli sia per tornare fra noi, e Dio voglia che a lui ne andiamo per morte; avendo io ferma credenza lui tra le ombre piissime ne' campi elisii associato, e che laggiù con mani e piedi cerchi di ricominciare i tralasciati lavori, quantunque non altro che il cenere suo, e favola di volgo delle opere sue tra noi suoi concittadini rimangano; lo che per altri e meglio e più ordinatamente saprai; che ora quanto nel suo funerale si facesse, voglioti brevemente narrare.

La pompa funebre grandissima e orrevolissima dalla sua casa ne andò sino alla Certosa il settimo giorno d'aprile. Incominciò con uguale concorso d'ambedue i sessi non solamente dal quartiere della città dove nacque, e la puerizia il nostro gloriosò giovane passò, e da dove partire doveasi la funebre pompa, ma tutta quanta la città sino a quella parte del placido colle, dove la chiesetta di santo Gaio papa essere tu sai, fu tanto di popolo ripiena da far maravigliare chiunque vedesse. Finalmente quasi tutti a torme l'accompagnarono sino alle porte della città, e moltissimi sino alla sepoltura. Il corpo estinto non fu portato all' usanza comune, ma n' andò il feretro molto innanzi, di forma insolita, a schiena di cavalli condotto, e di coperture seriche covertato, e per servirmi delle parole di Virgilio

Uscian de' tetti, empiean le strade, e i campi
Le genti tutte, e i giovini, e le donne
Stavan con meraviglia, e con diletto
Mirando, e vagheggiando quale andava
E qual sembrava.

(VIRGIL. ENEIDE, LIB. VII. V. 812, TRAD. DI ANNIBAL CARO)

Lascio di parlare e delle tede funeree, e dei cori de' sacerdoti, che pace dal cielo con mesto canto pregavangli, e dei destricri, e dell'armi, e delle frecce, e dei rimanenti segnali dell'abbandonata milizia; che lungo ed inesplicabile saria il tutto con luogo ed ordine raccontare. Sia bastevole dire, che chiamato e pianto da tutti è Lorenzo al punto, che in vedendo le insegne militari postergate, ed i vestimenti degli amici, e dei servitori di squallore coperti, rinvigorì la pietà. Al fine dopo lungo sermone d'un certo egregio teologo in laude sua, lo consegnammo all'eterna pace, nè altro rimane da fargli a mio credere, se non quello che tu con musa flebile ne canterai. Ma di questo avendo per ora parlato a bastanza, ha da voltarsi ad altro la penna.

Se tu godi buona salute, e se tutto risponde ai tuoi desiderii, me ne rallegro, e più se avrai conosciuto te stesso. Io bramava certamente, e m' era proposto di venire la prossima state a Napoli per riedere te, il signore tuo, ed il padre mio vescovo prentino; ma, come già dissi, per non essere chiato seguace delle felicità, temo che non ne farò

altro. Vidi e lodo il tuo carme su' Fiorentini, che dice la verità, e volesse Dio che a' tuoi e miei concittadini fosse noto sì come è a me; forse la cosa non andrebbe a vuoto, ma non so s' io debba dire che siamo condotti o strascinati dai fati, o piuttosto, che volontarii andiamo ad incontrare lo sterminio. Divorante livore, crudele bramosia d'avere lasciano al nostro senato, ed agli altri nulla di buono, di giusto, di fede, di consiglio. Delizie asiatiche un tempo ai Greci, le asiatiche, e poi le greche a' Romani furono d' esterminio: le nostre mandano in malora noi, e dalla cima di floridissimo stato ci riducono, e più ci ridurranno sul letamaio. Oh vituperio! oh poltronaggine! oh l'alterigia ridicola di taluni che con certa insulsa finzione pretendono di spacciare per nati sotto la stella del fiero Marte uomini effeminati, ed ai piaceri d'incestuosissima venere a tutta possa inchinati. Così voglia Dio metter pace a' miei travagli, che per l'avvenire, avendo forse da viaggiare tuttavia, siami più caro di Giovanni da Certaldo. che da Firenze avere il cognome. Prego la pietà de' Celesti ne rimiri, e lume infonda agli erranti. Aspetti sapere dopo tante cose, che io mi faccia stando in una città così ancipite? ascolta: al mio solito tra pubbliche e private faccende occupatissimo, son' oltre il voler mio affaticato; imperciocchè poco dopo la tua partenza, come avea fatto spesso anche innanzi, m' era con assai buoni patti, a parer mio, accomodato con povertà per mediazione di Seneca. Ma di recente un tenue sibilo di miglior fortuna ruppe in un tratto l'accordo, e ridussemi ne' già rotti legami, ed operò sì, che io, il quale avea cominciato a saper vivere sicuro con me, ora quasi straniero a me stesso, incerto qual pendulo, oscillassi in mezzo al periglio. Quale uomo io mi sia tu vedi : spero tamen dabit Deus his quoque finem. Scusa ti prego la prolissità mia, richiesta e dalla rarità delle nostre lettere, e dall'argomento; raccomandami a chi ti piace, e massime al Barbato nostro; sta' bene anni lunghi, maestro mio. Firenze 13 d'aprile (1353).

## (MESSER GIOVANNI DA CERTALDO)

#### A MAESTRO ZANOBI DA STRADA

#### ALL' AMICO L' AMICO

and the second of a probability

Quanto pio, e quanto santo, e quanto venerabile il nome sia dell'amicizia chi può mai degnamente spiegarlo? Non io, quand'anche

Dato mi avesse cento bocche Iddio Con cento lingue, ed alto ingegno, e tutto Chiuso avesse Elicona in petto mio.

Ch' ella è cosa in gran parte al di là delle leggi della potentissima natura. Imperciocchè sebbene l'egregia madre di tutte le cose per ministerio de' vincoli di sangue i corpi de' mortali spesso congiunge, nulla di meno que' celesti spiriti pel sagacissimo furto di Prometeo inspirati nei carceri terrestri, Ella non potrà mai insieme unire giusta l'antica maniera de' corpi, senza l'intervenzione di questo dolcissimo nume, il quale, anche a dispetto della stessa natura, ed i Parti indomiti, ed i Geti difficili, e gli Iberi insociabili, ed i Numidi sfrenati, e gli Etiopi facili non so-

lamente congiungerà, e collegherà, ma anche, mediante virtù, farà di due un solo e solido che.

Ma non io m' affaticherò vanamente a mostrar in esempio, o dirò meglio, in prova d' una verità luminosa e Damone e Fitia, e Teseo e Piritoo, e Niso ed Eurialo, ed altri molti. Virtù ci fa simili a Dio, anzi ci fa tanti Iddii, e mantienci, e gli effetti di lei quanto invero più rari, tanto di più ammirabili essere chi negherà? Non io di certo, che ho da rendere dal canto vostro in me stesso una fresca testimonianza a tal verità. Ed in vero con quanta sollecitudine varia, con quanto disastroso travaglio, con quanta vigilantissima cura abbiate tentato, non è molto, di dar compimento a' miei voti e ben mel ridisse il servo, e ben dalle vostre lettere il seppi, e lo dovetti ben credere per me stesso; che la cosa già fatta chiaramente il dimostra. Noi dunque, come ben faceste vedere, e desidero di mostrarlo anch'io, quantunque per sangue disgiunti, non dimeno e per amicizia e comunanza di patria siamo tutt' uno; lo che d'esser io diventato a voi me lo procurò la vostra viriù, ma che voi lo foste a me fu dono della mia fortuna, a cui di niun' altra cosa, tranne questa, son obbligato. Laonde perchè l'amico è un altr'io, nè lice a veruno di ringraziar sè medesimo delle proprie fatiche, perciò non ringraziovi de'ricevuti officii per non sembrare di condurmi inconsideratamente inverso di me. Peraltro e bene e ardentemente dichiarovi d'essere in tutto prontissimo a conservare un' amicizia nata insieme con tant' opere laboriose; che anzi, a far piuttosto tutto quel che per me si potrà al primo cenno che me ne sia dato.

Credo che saranno pagate le mercedi dello scrittor Dionisio, almeno la maggior parte, come Angiolo nostro mi scrisse, cui ho fede intiera; il rimanente sarà pagato ad ogni richiesta; intanto consegnate ad Angelo il libro, che all' occasione lo manderà. Inoltre, quel vostro discorso adorno di retorico mirabile ammanto, saporitamente condito d'attico sale, e di mele ibleo soavissimamente cosperso, lessi e rilessi con ammirazione continua, gustandone quel più che si accostava ad un talento mediocre; all'ultimo ne presi copia, e quanto prima potrò rimanderollovi sino a casa per mano sicura.

Sinadora non ho ricevuto il Varrone, ma l'avrei avuto in breve, se non fossi per andare all'illustre re d'Ungheria nell'estremità degli Abruzzi e della Campania dov'è; imperciocchè l'inclito mio signore, e delle Pieridi ospitaliero gratissimo, si apparecchia insieme con molti grandi della Flaminia ad imitarne l'armi giustissime, dove anch'io per comandamento del mio detto signore sto per andare, non mica in forma di armigero, ma qual arbitro, per così dire, delle cose occorrenti; e coll'aiuto celeste a vittoria ottenuta, a trionfo compiuto ritorneremo gloriosamente a rivedere le proprie case; sendo che l'affezione, che mi scrivete del bravissimo Coppo buon padre nostro non da ora, ma quotidiana

mente si fa più chiara. E che poss' io offerirgli, porgergli, o regalargli? Niente altro fuor che me solo mi lasciò la matrigna fortuna, ed oh! esser potessi prelibato dono a tanta persona! Ma, a chi dà tutto quello che può, non altro per legge si chiede: son tutto suo. Credo che la mia lunga lettera vi abbia già infastidito assai qual siete in eliconici pensieri occupato; per che non scriverò altro colla presente, e del già detto vi chiedo scusa, se oltrepassai la misura. Ma non di meno vi scongiuro di più per l'amicizia nostra, per la fede amichevole, che se la vostra musa avesse mai cantato qualche cosa di nuovo dopo la partenza mia, facciate sì ch' io lo possa vedere. Conservatevi bene, addio.

### (GIOVANNI DA CERTALDO) A....

#### SOLDATO VALOROSO DI MARTE

Se agli afflitti è concesso di poter alto levar delle grida, e con voci toccare le orecchie del sacro Giove: che le vostre accolgano questa lettera mia vi provoco e vi scongiuro con ripetute istanze, cui rispondendo con la solita benignità potranno i vostri mansueti colloquii, se volete, e di volerlo vi prego, in molte maniere un' anima rifocillare, che spasimante delira.

Io dunque suggetto vostro, in tenebre d'ignoranza ravvolto, essere rozzo, inerte, mole indigesta ed informe, vivente senza titolo (1), trovandomi tutto 'l corso della mia vita da' giuochi della fortuna sconquassato, miserabilmente vestito, sempre in tenebrosi andirivieni laberintei, cacciato al fumo stigio di rozza gente con sempre davanti agli occhi il lutto d'agresti villani, udendone i pungenti latrati, pascendomi d'erbe, odo-

<sup>(1)</sup> La stessa espressione senza titolo si treva nel Decamerone, Giornata 4 pr., ed il Dionisi lo spiegò in senso di senza fine determinato; il che è confermato da questo luogo, come avvertì il ch. Witte.

rando fetori che stomacano, toccando spine di certa ruvidità, stavamene in Napoli Virgiliana, per ivi seguitare imperturbabile officio di libertà; quando una volta mi levai prima del giorno, tutto debole e sonnacchioso, e aperto l'uscio men'andai fuora del mio tugurietto incamminandomi per l'umido lido. E già la notte cominciando a mutarsi in giorno, ed io presso la tomba di Marone passeggiandomene spensierato ed incauto: ecco d'improvviso donna gioviale, come folgore discendendo mi apparve, tutta, non so come, e per maniere, e per aspetto al mio gusto conforme. Oh come a tale apparimento stupii! tanto che parvemi d'esser diventato cosa ben da più di me stesso; anzi, io che mi conosceva una larva, e così rifinito nelle operazioni dell' anima, vegliando sempre in follia, sognava; le pupille ebbi allora talmente serrate, che bramava sapere s' io fossi desto davvero.

Alla fine il mio stordimento cessò pel romore d'un tuono, che siccome a' lampi celesti vengon subito dietro i tuoni, così veduta appena la fiamma di quella bellezza, amor terribile ed imperioso mi prese; e fiero pari a signore, che scacciato dal suol natio, dopo lungo esilio alle sue terre ne torna, quant'era in me di contrario a lui od uccise o cacciò via, o di catene ricinse, senza opposizione d'alcuna virtù. Ma qual aspro di me governo facesse, cercatelo fuor dell'angustia di questo foglio là dove con breve calliopeo discorso in duplice modo sarà divulgato.

Ma che? dopo lungo travaglio, al fine maritai la grazia della mia dominatrice; che io vivace sì, ma rustichetto, breve tempo mantenni. Peraltro stando nell' auge della ruota volubile senza conoscere le giravolte lubriche, gli instabili assalti, e le reciproche vicissitudini delle fortune, all' impensata essendo nato un caso da scriversi con lacrime, non con inchiostro, vengo nondimeno alla mia signora in orrore, per lo che mi trovai gittato in un abisso di mali e miserabilmente per terra. In tale stato altamente gridai più volte oimè! nè valendo ingegno a racquistarne la grazia, il fazzoletto alla rossa faccia coperta di lacrime spesso accostava, il petto da varii pensieri affannato i' soffriva; e le miserie mie, riandando pensosamente i tempi anteriori, con pianto e loquacità raddolciva. Per che non vedendo più via a racquistar salvezza, scorgendomi vicino all' ultime disgrazie mie, levato sospiro più alto, e rivoltomi coll' atto solito al cielo, a dir cominciai: o Dii celesti, soccorrete una volta alle mie pene! e tu dura fortuna finisci omai d'incrudelire: che sacrificato abbastanza con questi tormenti miei ti fu!

Allora un amico per età garbatello e del tutto ingegnosetto, per conforto mi si accostò (1). Eh

<sup>(1)</sup> Il ch. Signor professor Carlo Witte, tanto henemerito delle lettere italiane pe' suoi studi sopra Dante, mi fece avvertito che questo amico potrebbe essere stato Dionigi Roberti, il quale dopo una lunga dimora a Perigi passò per Avignone a Napoli appunto nel 1339, quando acrisse il Boccaccio al duca di Durazzo; ed an-

via, disse; e proseguendo con ragionari molti e prolissi, nel nome vostro sacratissimo s' imbattè, affermando poter io metter fine alle disgrazie mie, qualora la copia delle vostre parole gustassi; ed egli come del merito vostro più certo, statone io già sicuro, soggiunse: Conobbilo in Avignone, giovine in seno alle muse dalle mani di Giove educato, del latte di filosofia nodrito, e colle scienze divine fatto robusto, e lì, discepolo del sacro vaso d'elezione rapito già al terzo cielo glorioso (1), predica in pubblico recondite ed arcane dottrine. Egli è pur desso cui pennuta fama per bocca de' suoi portatori divulga, l'adornano i costumi, e le virtudi il circondano: egli è fatto ingegnosissimo da Saturno; placido e ricco da Giove; guerriero, contra i vizii che uccidono, da Marte; lucido, regale, affabile, da Apollo; giocondissimo a tutti, da Citerea; dal Coppiere de' numi, matematico e formale; da Ecate umilissimo, onesto. È monarca per eccellenza in queste arti: in grammatica Aristarco; in dialettica Ockano; in retorica Tullio, od Ulisse; in Aritmetica Jordano; ad Euclide pari in geometria, o seguita il siracusano Archimede; nella musica Boezio; in astrologia risuscita Tolomeo d' Egitto. Che più? moralizza qual Seneca;

che le altre lettere colla data dal sepolero di Virgilio debbono assegnarsi allo stesso tempo incirca. In quanto alla lettera la orede scritta ad un Colonnese, ovvero a Giacomo amico del Petrarca.

<sup>(1)</sup> S. Paolo .

nell' operare moralmente Socrate seguitando. È nelle storie scolastiche ottimo Comestore.

Le quali cose avidamente bevendo io, lasciati i lacrimosi sospiri, mi diedi pace; e poco dopo ripresi a dire: Sì, che mi assisterà egli, presidio della libertà, della salvezza mia, se saprò l'operazioni sue indagare; ah ch' io possa per mezzo di tanto venerabil persona, che qual Fenice ha la sua monarchia oltre monti, giugnere a debellare le miserie della fortuna, l'angustie d'amore, e spogliarmi d'ogni rusticità! conoscendomi un misero, un rozzo, un inerme ed inerte, crudo insieme ed informe; dal padre di Giove fatto deforme; povero da Iperione; litigioso da Gradivo; pusillanime da Delio, da Diona sporchissimo Dioneo; da Cillenio, guercio e balbuziente; grave con turpitudine da Lucina.

Or dunque affettuosamente vi prego che per via del vostro oracolo io possa la grazia perduta riacquistare; che non desidero mica d'ornare il capo d'elmo apollineo; nè la sinistra di pallantea difesa, e dell'asta di Minerva la destra; non di nuotare nei filosofici abissi, nè di speculare del cielo empireo il pavimento; non di vedere più sottilmente giù nell'inferno Plutone, e le stelle nell'etere trasparente splendenti, non d'intendere del primo Mobile la sostanza omogenea, uniforme; nè la Gorgone con la spada vostra tagliare.

Aspetto bensì da scolare devoto, benivolo, attento la dottrina di maestro cotanto, per mezzo

di cui spero che l'inerzia, la mole indigesta, e l'ignoranza mia grandissima saranno disciolte qual nebbia, ed in tenuità maravigliosa si muteranno; spero d'ottener presto quel che domando; e già cominciai devotamente a digiunare la vigilia di sì gran festa; che se non credessi, le vostre labbra strepiterebbero, ed in lacrime presto mi disfarei, novello Narciso.

Mi accorgo d'aver molte cose detto, insulsamente chiacchierando e fuori di loco; arrogandomi ufizio non mio; che a me non tocca il dettare; per lo che meriterei d'essere in istatua marmorea trasformato. Nondimeno lo feci all'ombra della fiducia in tanto maestro, aspettandone le debite riprensioni in quel che bisogna.

Bramo che stiate bene. Dalle falde del Monte Falerno ec. Vostro in ogni cosa. (Giowanni da Certaldo.)

### ALL' UOMO DI SACRA FAME ED ANGELICA (1)

### DILETTO , FORTE ,

### L' INIMICO DELLA FORTUNA

## (GIOVANNI DA CERTALDO)

IN QUELLO CHE DI BENI RIEMPIE GLI INDIGENTI

#### SALUTE.

L'affetto della tua promozione, o fratello, e l'appetito della consolazione tua, non meno che nel tuo petto, s'infuoca nel mio, perchè fece noi tutt'uno il Dio eccelso, che ci predestinò ad essere suoi sino dalla creazione dell'ottavo cielo.

Tacqui lungamente, o carissimo, per causa d'ammirazione occupato non poco; e dalla maraviglia atterrito, mi si attaccò la lingua al palato, nè come dovea, in mezzo alle mie ansietà, con lettera ti visitai. Ma per non ti mettere, forse a motivo della maraviglia mia, in contrasto,

<sup>(1)</sup> Nel testo è famis. Avrei voluto correggere famae, essendo anche questa lettera malconcia dal copista, ma poi mutai parere, perchè nella lettera si trova consolationis esuries. Probabilmente sacra fames è in senso di santa fame, ossia santa avidità, del henne, della istruzione ecc.

ti scriverò, svelandoti la causa onesta dell'ammirazione.

Dio sa che mi trovo in mezzo a gente perversa, e che da procelle varie ed intollerabili vi sono continuamente agitato; e perciò se la mia memoria intrigata sempre in molte ansietà non erra, mi ricordo d'aver udito che tu, lasciata appena la poppa dell' amorosa madre, nel coro entrasti delle fanciulle eliconie, dove l'età puerile sotto gli occhi degli educatori fortificando, e con vago ed interno sguardo gli elementi della Grammatica ruminando, e le sillabe, e per le selve delle dizioni in pratica passeggiando, gli aspetti loro, che modi delle significazioni appelliamo, per cui sono vicendevolmente connesse, e gli accenti considerando, una certa Dialettica, se non m'inganno, imitavi, cercando le cose non complesse, e degli scorrevoli sillogismi i varii modi conoscere ti affaticavi. Or mentre pe' generi diversi del dire della Retorica con ingegnoso stilo ne passeggiavi, il fervido amor di guadagno dei tuoi dal pio seno di Rachele a quello di Lia, contro tua voglia ti trasportò. Ah cecità delle menti umane! Ah cupidigia insaziabile d'ammassar monti d'oro, ne' quali costringete ad offuscarsi la serenità della mente, ritraendola dall' eterne delizie in cui dal primo Motore è creata, per imbrattarla nelle cose mondane, mortali e caduche! Ma in te che cosa n'avvenne? I doni magnifici di Giunone non valsero a togliere a Pallade i tuoi diritti, una volta che la margarita preziosa della scienza scuopristi; quantunque in mantello da mercatante, i sacri studi tu seguitavi, e l'acque del fonte eliconio di nascosto più avidamente gustavi, al tuo palato più che in aperto allora gradite. E perchè ad età più forte eri giunto, de'numeri pari e dispari dalla Aritmetica appreso il valore, la voluttuosa Musica seguitavi, è giunto a conoscere come natura impieghi ne' volti degli uomini le triformi sue forze, metrica, ritmica, armonica, le figure della Geometria miravi, le diverse misure sue con istudio celebre ricercando.

Di qui adunque sei trasferito agli Astri; esamini degli erranti splendori i pianeti; lì di Cinzia i moti varii al tuo intelletto si mostrano, e come deposti i corni prenda figura di cerchio, non ignorandone lo scemare e le moltiplici forme. Di Stilbone Il vedi le ragioni a chiunque vi entra concordi; poi a' raggi della casa di Citerea scintillanti di fervido amore ne sali, e per conseguenza penetri nel regno lucido del figliuolo del grande Iperione, dove osservi gli effetti del signor delle stelle; ma di questo non sazio, assalti il campo del belligero Marte, e la causa ricerchi del rubicondo colore; ed entrando nel palagio del re dell' argentea etade, ammirando ne lodi i moderati giudizii; di lì rintracciando gli antri dell' esiliato padre, lasciato quello inerte da parte, pieghi verso il nido di Leda, cui vedi su' poli settentrionale ed australe piantato. Ammiri l'elevato e curvo zodiaco, e non senza calcolazioni aritmetiche le stelle consideri poste nel

frisseo Ammone, nel Tauro, e nella gemina prole di Leda; più oltre vedendo il tropico del Cancro, e la bocca del nemeo violento Leone con Elle a tergo; di qui con avido sguardo l'equinozio passando, vedi la Lira, e più sicuro di Fetonte battendo il giusto sentiero miri l'animale mandato da Pallade contro Chirone, seguitato dalla madre Amaltea, dalla prole troiana, da' due pesci; e quindi molte altre figure sotto climi diversi osservi con limpida vista.

Tu dunque, o carissimo, tanto dilettevoli cose, e l'animo tanto allettanti operante, se te lo ricordi, conobbi, e tua mercè fui di sì gran dolcezza partecipe teco, ed anche diventai tuo amico. In così alto mistero, in così dilettevole e sacro studio noi la somma providenza congiunse, i quali uguaglianza dell'animo unì, unisce, e sempre unirà.

Già fattomi perito in sì mirabile scienza ti vidi la sapienza visitar dell' altissimo poeta Marone; ed all' impulso di Citerea, modulando Calliope, cantavi i soavissimi versi d' Ovidio; e Lucano e Stazio, guerre crudeli dicenti in tuono ferocissimo, recitavi, unendo a questi le prose di Sallustio e di Tito Livio chiaro scrittore de' fatti romani. Quindi anelante libri di Filosofia e di sacri ragionari cercavi, ed osservando religione, e culto di Dio, la sua grazia debitamente bramavi; senza pari laudando gli studi e [la vita pacifica e queta; cose tutte che dilettavano l' animo amico, ed in esso la brama di studiare ac-

crescevano. Ma come allora, che per vapore d'improvviso acceso nell'aere, l'occhio vedendo il limpido cielo, tranquillamente l'ammira: così il mio cuore in pace riposante pensando a te, di maraviglia si riempi quando in un dato giorno t' udii guerriero, ed oh! esclamando, misi fuora luttuosi sospiri... Che un tale narrava come fortuna mutatrice delle cose mondane, invidiando la felicità de' Marrensi, dall' auge della volubil sua ruota volendoli in un angolo della terra precipitare, mosse civili discordie, ed oppose loro in armi furibonde i Gapti; per lo che la terra di Barletta divise in fazioni, dove allora stavi dimorando tu, preso da sdegno contro i Gapti, od in amicizia legato co' Marrensi non so; so bene che la parte di questi a tuo potere aiutasti. Infatti unendoti a loro, tanto feroce, com' è la fama, e d'ogni pietà casso operavi, che d'aver lordato le vie di sangue de' nemici per poco non tripudiasti, ed ivi dando crudeli consigli stimolavi gli uomini a guerra con acerbe parole; mani, piedi, e capi degl' inimici troncando, li inchiodavi negli scudi de' tuoi, ed appiccando fuoco alle case nemiche ti diletteva le fiamme inestinguibili starne a vedere. Assoldati cavalieri e fanti con serragli e ripari di legno afforzando intorno intorno le case, e traverso le vie lunghe catene tirando, il passo negavi agli assalitori, ed anche di balestre, balestrieri e frombolieri provvisto obbligavi a tenersi lungi le schiere nemiche, e con mostruosi comandi i cuo ri umani a crudeltà disponevi. Ed oh quante si dicean più cose per le quali maggior forza acquistava empietà! In udendo tal cagion di dolore le viscere si commossero del cor mio; e prima d'ardire un che, volli due e tre volte con giuramento riudirne il racconto; ma già miserabilmente credendo, allontanatomi un poco dai narranti, a pensar di te cominciai così: Qual mai furore lo mosse? Quali Eumenidi il cuore già da pietà guernito gli invasero? Egli pacifico, egli nel fondo di mansuetudine collocato, e perciò sollecito di fuggire lasciava cadere le risse: ora infiammato d'iniquità prende a difender anche le cause altrui! Oh quanto è pericoloso il perturbamento de' miti! ira peggiore non v'è della mite! Ciò detto, alzati gli occhi al cielo, con parole e singhiozzi interrotti presi a dire così: O Pallade, della sapienza, e perciò della quiete la Diva, che cosa mai ell'è questa? Forse s' impadronì ora del tuo campo Bellona? A chi facilmente s'apparecchiava un libro, s'appresenta ora uno scudo? invece di penna si sguaina e si porge la spada? Lì dove a perpetua quiete si attingevan delizie, ora si veste corazza, si diventa robusti? il capo già chinato col libro per giovarne intelletto e memoria, ora di cimiero armato superbamente si estolle? apparisce così! ma non fu questi sin dall' infanzia ne' tuoi focolari educato? sì certamente; or d'onde fu che giungesse, per non dir s'inoltrasse a fierezza sì grande? ch' è ben sorprendente dal favo del miele veleni aconiti uscirne! e tu Giunone d'invide ricchezze studiosa (1), che non rendi solamente audaci i ricercatori di quelle, ma togli ad essi ancor le acquistate, ispirando timore, in tal modo conservasti la quiete di tua natura? torni pure il cielo a girare all'indietro, da che ad uomo sin dall'infanzia, tra le arti liberali incivilito, è nato e si è nudrito furor di guerra civile, lì dove quiete dell'animo per forza di natura raccogliesi, dove pace di Dio, pietà coltivando, si cerca (2).

Dicendo così, vedeami come dinanzi agli occhi i divini pericoli a Mario, a Silla, a Pompeo, a Cesare ed agli altri promotori di civili discordie venuti, e pensando a loro non potea stare senza temere del pericolo tuo. Ma posto che in progresso di tempo udissi la tua magnanimità raccontare colle cose laudabili del tuo ingegno, senza ostacolo di timor ne godea; e se fossero avvenute a pro della repubblica della patria tua, non so chi ed Orazio Cocle, o Muzio Scevola, o M. Curzio nelle tue lodi potria mettere in campo, dato quel che n' udii anche dopo, cioè, che motivo laudabile non meno di quello dell' utile della repubblica ti movesse, qual'è l'amicizia, per cui la stessa repubblica non di rado è lasciata andare, ed è messa in devastazione; sendo che

<sup>(1)</sup> Juno regnorum ac divitiarum faciunt Deam, sic et conjugii, ut scribit Virgilius "Junoni ante omnes cui vincla jugalia curae ". Bocc. Geneal. Deorum, lib. 1x, cap. 1.

<sup>(2)</sup> Il testo è scorretto, o manca qualche cosa; onde tradussi così per dare un senso al periodo.

l'immutabile verità nel vangelio testifichi niuno aver carità maggiore di chi dia pe' proprii amici la vita. Per tali considerazioni adunque più volte mi ritenni da scriverti, avendo non una sola volta pensato di farti ammonito con lettere mie.

Ma che più dilungherommi in parole? mi contristai pensando al peggio, che, a Dio grazie, ebbe fine, ma le illustri tue geste sussistono per durare in eterno, e giungere dopo lungo travaglio al disiato fine de' patimenti, la pace, per cui nelle afflizioni l'anima mia teco era afflitta. Così ritornò alla tranquillità di prima, che io ti acconsento durevole, dovendo tu sempre avere a memoria qual siano pace, serenità di mente, tranquillità d'animo, semplicità di core, vincolo d'amore, consorzio di carità; questa toglie l'inimicizie, calma le guerre, comprime gli sdegni, calpesta i superbi, ama gli umili, tranquilla i discordi, concorda i nemici, è placida con tutti, non cerca il d'altrui, niente ha per suo, insegna ad amare quel che odiar non seppe, non s' inalza, non si gonfia giammai. Chi dunque l'acqista se l'abbia cara; chi non l'ha più la richieda; chi l'avrà perduta ricerchila; perchè qualunque non sia trovato essere in lei è rifiutato dal padre, diseredato dal figlio, e niente meno si allontana dallo Spirito Santo, nè potrà mai all'eredità del Signore arrivare chi serbar nonvoglia il testimonio di pace.

Or quanto di bene trovisi in lei con retto core considera. Che se il tempo nugoloso, allo spirar

di zeffiro rischiarato, tornasse a turbarsi? che se fossi in angoscia? dal già detto ne procedevano ben molte cause di maraviglia, le quali sin a che tennero il core, tanto anche da scrivere impedirono il dover della mano. Ma ora le nuove maraviglie soavi nell' anima posano, perchè l' oblivione separante gli amici, non ti possiede la mente, di letizia in turbine dissoluto. E ben tu m' avresti dovuto scrivere, perchè teco le parole cantassi di Simeone: Or manda in pace il servo tuo secondo la tua parola, o Signore. E ben dovesti la tuo nuova allegrezza far sapere all' amico, la quale con pronto favor di fortuna tu senti esserti conceduta. Nè, per quanto il comune amico mi riferì, congiungesti, a mediazione de' tuoi, un utile desiderabile avvolto per ogni lato in mondani vantaggi; ma la moglie, che, a detto del medesimo amico, è nobile e bella, penso sarà anche buona, giudicandone da te che scegliestila, e da chi te l'ha data. Intesi pure che l'officio debito a Giunone fu a maraviglia compiuto; e, come credo, Imeneo d'intorno al letto nuziale tenne le allegre faci. Mi congratulo quanto posso di tutto; e davvero, se Lucina ti desse prole (che lo farà, come spero), mi sarebbe gratissimo che nelle mie mani si lavasse al sacro fonte battesimale, affinche gli uniti per amicizia stringes. se di più il vincolo della spirituale parentela.

Ora dunque contentandoti di poter compiacere alla nuova compagna perciò avrai di certo, almeno in parte, tralasciato i tuoi studi, dando

retta al filosofo che insegna non potersi servire insieme a moglie ed a studio; e perchè vorrai anche riparare co' tuoi interessi al tempo nelle risse perduto, prenderò animo. Essendo che la sincerità di perfetta divozione domandi, che si ricorra in caso di bisogno a' compagni ed amici senza vergogna di scuoprire a' pietosi occhi loro le piaghe segrete, non picciol dono ti chiederò. Venutomi, non è gran tempo, casualmente alle mani il bellissimo libro, che le fraterne schiere e la guerra tebana in versi descrive, a competente prezzo il comprai; ma non potendolo intendere bene senza maestro, o senza note, mi ricordai della tua Tebaide, e mi proposi di chiedertela all' amichevole colla presente; ti prego dunque affettuosamente di volermela prestare sin che ne faccia brevemente ridurre le note nel libro mio, e poi te la rimanderò; lo che mentre sarà per me favore grandissimo, spero che ora non t' incomoderà. Servi dunque un amico desiderante di potersi impiegare per te; fa' presto quei che vuoi fare perchè servizio lesto, servizio doppio. So che se ti fosse noto come tutte insieme ed in insolido mi tormentino Venere, Giunone, c Rannusia, mosso per ogni verso a pietà me l'invieresti senza ritardo; che più non restami altro conforto, se non che, alla vista de' miei lettori di Decretali sottraendomi, quasi infastidito da loro, cercare altri libri, e leggendoli, da pellegrino e non da ospite scorro qua e là nel castello;

e nel leggere così colle pene altrui, secondo il detto comune:

A' miseri è conforto aver compagni, mitigo alquanto le proprie, che non mi curo notificartele colla presente, essendo tu nei termini di letizia rientrato, cui non voglio colle inquietudini mue perturbare; molto più che non potrebbero a sufficienza spiegarsi in parole, ma in lacrime; per che farò a questa lettera una frangia di lamentazioni, e mi darò pace.

Sento ohim e! troppo gravi e difficili i slagelli della fortuna; che non solamente sopportabili

ma ridicoli, ed anche piacevoli sono stimati, come in verità sono, quando ragione libera li rimembra; e non paiono arrecar peso o difficoltà. Lo so, non l'arrecano; anzi tutto rinchiudono nel languor di chi soffre, e trovano un certo dolce di sua natura al gusto del febbricitante adattato. Laonde come il malato affannoso lo stato suo ignorando spesso la sanità dell' anima sospira, che io nel desiderio del sommo bene traverso a' nugoli di quaggiù appena discerno . (1) nè mai potei sottrarmi dalle inquietudini che mi assalgono, sia per lo stimolo d'iracondia, sia pel torpore di negligenza; e nasce di qui ciò che vorrei pure, o carissimo, desiderare di correggere. Per questo io grido a te, ed imploro (2) con tut-

<sup>(1)</sup> Qui lasciai di tradurre quel che non intesi, nè seppi alla meglio riordinare come tentai di fare altrove.

<sup>(2)</sup> Il testo ha deploro, forse per imploro.

to l'anelito del core che tu voglia mandarmi l'oracolo della tua consolazione, affinchè mi venga, forse, quel zeffiro celeste, che angareggia non mai colla violenza della sua santa opposizione; e donde angareggia? donde crediamo che il regno de' cieli pata violenza. Egli disperga le tenebre mie, e disperse disciolgale, affinchè lo stato degli amanti con vista più perspicace io distingua, e distinguendolo, io ne sia più ordinatamente commosso, e per gli affetti ordinati dalla concordia della carne e dello spirito non senta le cose lievi per gravi, non prenda il bene per male tratto fuori di ragione dalla fallacia del mondo; ma bensì quel che è lieve e giocondo, giocondamente lo riceva, ed in faccia al veramente pestifero, non meno che il fanciullo alla vista dell' angue, impallidisca dalla paura. Bramo che tu stia bene . Scritta a piè del monte Falerno presso la tomba di Marone Virgilio a' xxv 111 di Giugno.

### MESSER FRANCESCO PETRARCA

### GIOVANNI DA CERTALDO

#### SALUTE

 $\mathbf{T}_{ ext{u}}$ , egregio fra gli uomini, sei di parere, per quanto mi riportò fedelmente il nostro Donato grammatico, che Piero Ravennate e Piero Damiano siano tutt' uno, e desideri averne la vita e l'opere sue, qualora se ne trovino; e perchè fu Ravennate, giudichi potersene trovare in maggior copia a Ravenna che altrove, e me, che per mia disgrazia sto qui, solleciti a trascriver tutto, e mandartelo a Milano. Procura di non lasciar nulla del non veduto, nulla del non attentamente esaminato; lo che se potrai fare sarà commendatissimo in uomo di sì gran nome. Una sola cosa mi farebbe assai maraviglia, seppure da cosa particolare si può far giudizio pienamente della dottrina, cioè, che tu avessi per una sola due persone tra loro diverse per distanza di due secoli, diverse per la patria, e direi anche per dignità. È credibile che un povero ed inerte bifolco possa fare il maestro ad un Esiodo, ad un Marone, od a chi altro tu voglia de' tanti rinomati maestri di agricoltura. se trattisi della fertilità o della sterilità d' un terreno ben cognito a lui, se della maniera di adoperare la marra nello zappettare le viti, o piantare alberelli, se di condurre i bovi sì che il solco venga diritto; ed anche è certissimo che solamente Dio può saper tutto: soffri dunque tu senza rossore del viso o dell'animo tuo, che io minimo de' tuoi discepoli disperga in breve con tua buona pace la nuvola di questo errore prima di passar più avanti.

Alcune persone di questi luoghi ed oneste, e per età e dignità venerabili, tengono essere a bastanza chiaro che non uno, ma due, siccome accennai, e molto diversi tra loro siano i da te reputati un solo e medesimo Piero; conciossiachè il cognominato Ravennate non fosse detto così per la patria, sendo nativo Imolese, ma pretendono essergli derivato quel nome dalla sede vescovile di Ravenna, che tenne circa l'anno 350 di Cristo, e dicono che morisse in patria, ed ivi fosse sepolto nella basilica di S. Cassiano martire, dove è tuttora da que' cittadini con sacro culto il sepolero di lui tenuto in onore. Ma sia pure che altri pretendano essere vissuto a tempo di papa Gregorio (magno), e che fosse uno degli interlocutori nel suo dialogo, e che il papa spesso lo nominasse; di ciò parlerò altrove.

Pier Damiano al contrario fu propriamente Ravennate di nascita, siccome è palese per le gesta di lui che si leggono, e per l'Eremo di Fonte-Avellana, a cui tanto con santità, quanto con ufficio di priore egli presiedeva; da Stefano IX. papa al grado insigne di vescovo di Ostia, ed anche al cardinalato venne promosso, il quale Stefano papa, come dicono al-

cuni annali, tenne il papato dopo l'auno millesimo da che Dio nacque fattosi uomo. Hai dunque dinanzi agli occhi due persone dello stesso nome bensì, ma di tempo, di patria, di cognome e dignità differenti.

Ora per sodisfare a' tuoi studi, e al tuo lodevole esercizio in essi, bisogna venire al restante.

Appunto allorchè tu eri ansiosissimo di notizie intorno a Pier Damiano, come gli amici mi dissero, io stava cercando in Ravenna con grande istanza de' Ravennati medesimi gli atti della vita di lui; ma nient' altro mi riusciva saperne fuori che il nome dell' uomo santo; come se avessi interrogato gli Ispani abitatori dell' ultimo continente circa le azioni ed i costumi di genti indiane. La vergogna maggiore, per tacere del resto, si è che interrogandone, non dirò i soli cittadini, ma gli eremiti stessi del luogo, veggoli stupefatti stare a udirmi parlare, come se avessi domandato di qualunque tu voglia abitatore della Tebaide, o romito antichissimo, quando cerco d'un uomo illustre cotanto tra' suoi concittadini per la religione, e tra li successori suoi nella vestitura (non dico mica nelle opere), e nell'abitare in quel monastero fabbricato nell' adriatico lido per cura sua, dove fece la prima sua professione religiosa, e posevi li romiti, e il nome prese di Peccatore. Nel vedere ignote a tutti le sue gesta e 'l suo nome, come se a' Mauri avessi domandato di Luceriano Bellovacense, o di Basilio armeno, o di qualunque altro antico e straniero de' più sconosciuti, stomacato, il confesso, e condannando non solamente la negligenza

de' suoi monaci stessi, quanto anche l'inerzia de' cittadini, stava già per abbandonare l'impresa; ma ecco un certo vecchio, e dice: Amico, ricordomi. seppure non erro, d'aver udito dire, gran tempo addietro, che la vita di quest' uomo, del quale tu solo cerchi memorie, io debba averla in casa mia; e se la desideri, andiamo a cercarla, e sia tua. Feci attenzione a quanto diceva; e tu potrai conoscere in qual modo onorevole custodisse le memorie d'uomo sì venerabile. A che più parole? ce ne andiamo, ed entro in casa. Egli mettesi innanzi un monte di carte inutili, scritte, e tratte fuori di affumicati sacchetti. Or mentre io rideva di quelle, e di me stesso, credulo troppo, ed attentamente osservava tutto quello che dall'aspetto del volume pareami poter essere ciò ch' io cercava, ne accadde, credo per tua fortuna, che mi venisse alle mani un quaderno di papiro; lo veggo per antichità e per incuria quasi corroso, e sparso di macchie d'umore sucidissimo. Volli gittarlo via, senza esaminarlo neppure; mancò poco ch' io nol gittassi davvero, quando nel farne l'atto, vi lessi ad occhio traverso nella prima pagina il titolo dell' opera Vita di S. Pier Damiano. Tutto lieto del buon evento, mi ritrassi col quaderno nella mia cameretta. Prima di tutto trovai che la vita era composta da un certo Giovanni, e indirizzata ad un tale Lipraudo priore allora dell' Eremo di Fonte-Avellana; ma di questo Giovanni non eravi nè prenome, nè agnome, nè cognome veruno; di sè chiaramente affermava essere stato compagno dello stesso Piero nell' Eremo, e nel governo di questo; attestava inol-

tre d'aver vedute alcune delle cose descritte da lui. Nondimeno mentre con attenzione leggendo il tutto l'esamino, non solamente non potrò concedere che tale scritto sia proporzionato a' meriti di quell' uomo venerabilissimo, ma neppure che del tuo talento sia degno; anzi lo veggo ridondante di tale e tanta disordinata superfluità di parole, che nel leggerlo mi verrebbe a fastidio. Laonde sembrandomi che tolte le superfluità, ti riuscirebbe la lettura più cara, io Giovanni dietro le vestigie di Giovanni, senza toglier nulla del sostanziale, l' ho trascritto in stile alquanto migliore per mandarlo a te. Se avrò fatta cosa di tuo piacere, bene; se stimerai meglio d'avere l'originale, più adatto invero ad una brigata di donnicciuole, che a dilettare uomini letterati, avvisami, ed avrò cura che tu possa averlo. Addio, maestro eccellente.

Scrissi nel quarto di avanti le none di Gennaio, nella scolo \* di quasi tutta l' Italia Cisalpina.

. Ravenna.

# **TESTAMENTO**

D I

### MESSER GIOVANNI BOCCACCIO

Scritto di sua mano in carta bambagina, la quale per esser consumata dal tempo, apparisce così lacero; trovato e pubblicato da Filippo e Jacopo Giunti nella loro edizione delle Annotazioni e Discorsi sopra alcuni luoghi del Decamerone; Fiorenza, 1574.

che ne decti

ve ad ce orissi voglio sia sepolto Certaldo in q dessa dare ad gli amici

Appresso lascio della Chiesa di Sancta Reparata et al- tret ti alle mura della Città di Firenze

Ancora lascio alla compagnia di Santa Maria di Certaldo x v

Ancora lascio all' opera della Chiesa di sa iacopo di Certaldo x x

Ancora lascio alla Bruna figliuola che fu di ciango da monte magno la quale lungamente è stata con meco il letto nel quale era usa di dormire ad certaldo cioe una lettiera dalbero. j. coltricetta di penna. j. piumaccio una coltre bianca piccola da quel lecto. j. paio di lenzuola buone. j. panca che star suole ad pie di quel lecto. Et oltre accio un desco piccolo da mangiare dassi di noce. ij. tovaglie menate di lunghezza bra vj. luna. ij. tovagliole convenevoli. j. botticello di iij. some Et oltre ad cio una roba di monchino foderata di Zendado porporino gonnella et guarnacca et cappuccio. Et ancora voglio che essa di quello che avere dovesse di suo salario di resto da me, sia interamente pagata.

Ancora lascio che ciascuna persona la quale si truova scripta nel libro delle mie ragioni soprasegnato. \* A. che da me debba avere sia interamente pagato et oltre accio ciascuno altro che giustamente mostrasse di dovere avere. Et pergare le dette quantità et lascio voglio che glinfrascripti miei executori ogni mio panno masserizia grano e biada e vino e qualunque altra cosa mobile exceptuati i libri, c le scripture mie possano, edebbano vendere, o far vendere, et dove delle decte mie cose mobili non savesse tanto che bastasse a decti pagamenti, voglio possano vendere et alienare de miei beni come potrei io medesimo vivendo, et maximamente una casa posta in certaldo nel popolo di saiacopo di certaldo ad cui da. j. via chiamata Borgo dal. ij. fornaino dandrea di mess. benghi dal terzo via nuova dal. iiij il decto testatore, e non bastando questa possan vendere de gli altri miei beni come decto è

Ancora lascio che tutti i misi libri sieno dati e conceduti ad ogni suo piacere al venerabilo mio Mae-

<sup>\*</sup> di mia propria mano.

stro Martino dellordine de frati heremitani di santo Agostino e del convento di sancto spirito di firenze li quali esso debba et p. tenere ad suo uso mentre vive. si veramente che il decto maestro martino sia tenuto e debba pregare idio per lanima mia, et oltre far copia ad qualunque persona li volesse di quegli libri li quali composti. Et ancora che esso debba con queste medesime condizio

### Seconda faccia.

vecchio cau haveya fatta venire per entro delle era croce di X.  $\tilde{\rho}$  o, et una cassa la quale va facta tenervi entro le decte reliqui tutte date senza alcuna zione a frati di sancta maria di san sepolcro overo del poggetto o dalle campora chessi chiamino, li quali dimorano vicini dalla citta di firenze poco fuori delle mura accio che quante volte reverentemente le vedranno preghino idio per me.

Ancora lascio e voglio che una imaginetta di nostra donna dalabastro. j. pianeta con istola et manipolo di zendado vermiglio et. j. palio piccolo da altare di drappo vermiglio lucchese et un guancialetto da altare di quel medesimo drappo et. iij. guaine da corporali et j. vaso di stagno da acqua benedetta. et. j. palietto piccolo di drappo foderato di zendado giallo tutte sie date a glioperai di saiacopo di certaldo et essi operai gli debbano guardare e salvare mentre durano a servigi della detta chiesa di saiacopo et far pregar idio per me

Ancora lascio e voglio che una tavoletta nella quale è dalluna parte dipineta nostra donna col figliuolo in braccio et dallaltra un teschio di ummorto sia data ad Madonna sandra la quale oggi e moglie di franciesco di lapo buonamichi.

Appresso ad tutto questo intendo e voglio che oltre alle predecte in ogni mia cosa cosi mobile come stabile sieno miei heredi universali i figliuoli di iacopo di boccaccio mio fratello quegli che al presente sono e che nel futuro nasceranno legiptimi e naturali cosi maschi come femine si veramente che ogni fructo il quale de predecti miei beni si ricogliera o trarra debba pervenire nella casa del predecto iacopo et ad esso aspectare et pertenere \* ladministrazione di quegli in nutricare se et la moglie, et quegli figliuoli li quali avra. Appresso intendo che de detti miei beni i predecti miei heredi non debbano ne possano vendere o in altra maniera alienare o impegnare alcuno insino ad tanto che alla eta danni trenta compiuti pervenuti non sieno, et allora vivendo iacopo predecto far nol possano senza suo consentimento, e piacere riservato nondimeno che dove bisognasse di pagare la dote dalcuna loro sirocchia che maritassono allora voglio possano con lautorita de lor tutori se in eta daccio fossono. Similmente intendo che imperpetuo insino ad tanto che alcuno de discendenti di boccaccio ghellini nostro padre per linea masculina si trovera etiandio che non fosse legiptimamente nato si possa vendere o alienare in alcuna altra guisa.. casa

<sup>\*</sup> mentre vivera.

mia posta in certaldo nel popolo di saiacopo della quale questi

### Principio della terza faccia:

heredi percioche in pup o intendo che sieno po gavacciani Piero nigane gelmo barduccio di cher francesco di lapo bonan di torino bencivenni, et iacopo di boccaccio lor padre et mio fratello. \* Et intendo che quello che costoro o la maggior parte di loro o di quegli che allora vivi saranno faranno intorno a facti de decti miei nepoti, vaglia et tenga ne possa essere per gli altri rivocato o annullato o permutato.

Appresso in executori et fedeli commessarij del mio presente testamento overo ultima volonta eleggho et priegho che sieno questi che appresso scrivo. Il venerabile mio padre, et maestro martino da signa dellordine de frati heremitani di sancto agostino di firenze. Barduccio di cherichino. Francesco di lapo bonamichi. Agnolo di torino bencivenni et iacopo di boccaccio mio fratello a quali do piena balia et autorita di vendere et alienare del mio o de miei beni quello, che conosceranno essere opportuno alla decta executione in loro per me facta. Et intendo che quello che la maggior parte di loro di quegli che allora vivi saranno si fara o adoperera intorno alla

<sup>·</sup> Leonardo Del chiaro di M. Botte.

decta execuzione sia fermo et rato etiandio contradicendolo gli altri ne si possa per gli altri mutare. Et questo intendo sia il mio testamento, et ultima volunta da a rivocando et annullando ogualtro testamento il quale insino a questo di facto avessi etc.

IL FINE DEL VOLUME XVII ED ULTIMO.

### 435

# INDICE DELLE LETTERE

| Discorso al Benigno Lettore — Pag.              | 3          |
|-------------------------------------------------|------------|
| Lettera di Gio. Boccaccio a M. Pino de' Rossi « | 5          |
| Epistola a M. Francesco Priore di S. Apo-       |            |
| stolo di Firenze, spenditore a Napoli del       |            |
| Gran Siniscalco degli Acciaiuoli di Fi-         |            |
| renze- — — — — «                                | 37         |
| A Messer Cino da Pistoia Eccellentis. Dot-      |            |
| tore di leggi — — — «                           | 85         |
| A Niccola Acciaiuoli— — — «                     | 87         |
| A Madonna Andrea Acciaiuoli Contessa            | •          |
| d'Altavilla — — — «                             | 9 <b>0</b> |
| A Francesco di M. Alessandro de' Bardi          |            |
| mercatante fiorentino dimorante a Gaeta «       | 93         |
| Epistola in lingua Napoletana — — «             | 95         |
| Avvertimento dell' Editore · — — a              | 99         |
| Giovanni da Certaldo a Zanobi da Strada « 1     | 01         |
| Messer Giovanni da Certaldo a Maestro Za-       |            |
| nobi da Strada - — — « 1                        | 12         |
| Giovanni da Certaldo A Soldato va-              |            |
| loroso di Marte a 1                             | 16         |
| All' uomo di sacra fame ed angelica, dilet-     |            |
| to, forte, l'inimico della fortuna Gio-         |            |
| . 10**                                          |            |

| vanni da Certaldo, in quello che di ber | ı i |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| riempie gli indigenti, salute —         |     | 122 |
| All' uomo chiariss. ed ottimo Maestro M |     |     |
| Francesco Petrarca, Giovanni da Certa   | l-  |     |
| do, salute                              | cc  | 134 |
| Testamento di M. Gio. Boccaccio-        | cc  | 139 |

li 3. Dicembre 1834.

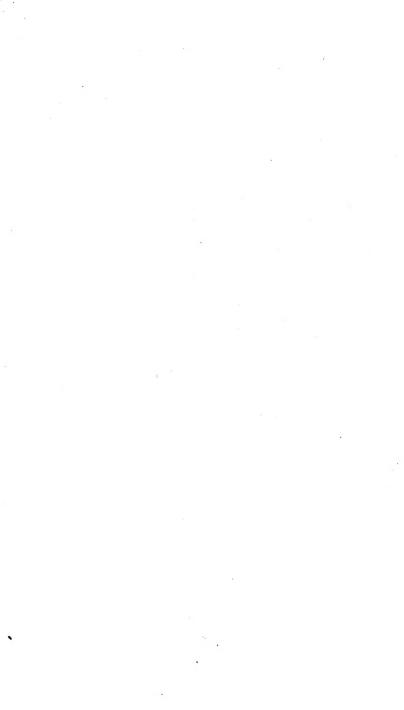

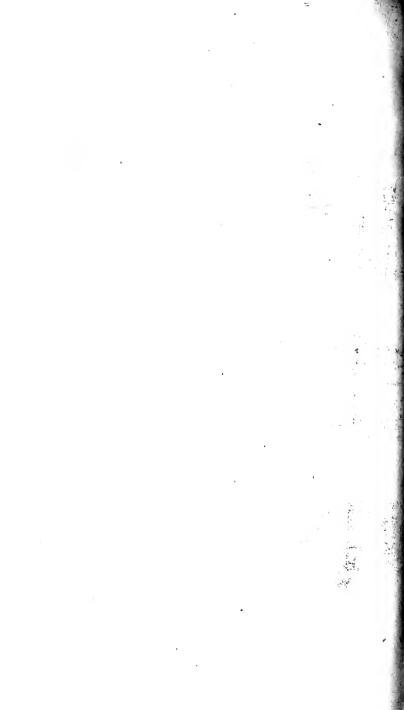

PQ 4266 Al 1827 v.17 Boccaccio, Giovanni Opere volgari 1. ed.

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

